



M. VAL.

## MARTIALIS

EPIGRAMMATATION

EX

MUSEO

## PETRI SCRIVERII.



## VENETIIS,

APUD ANDREAM POLETI Sub Signo Italiæ.

MDCCVI.

SUPERIORUM PERMISSU.

# अहास अहास अहास अहास

## VITA

## M. VAL.

## MARTIALIS

### EX PETROCRINITO.



ARC. Valerius Martialis genere Hifpanus fuit, Bilbili natus haud ignobili oppido Celiberie, ut veteres audores tradunt; & ipfe Martialis cùm puribus locis demonfrat: thum maximè his verfibus ad Licinjanum mu-

nicipem fuum.

Vir Celtiberis non tacende gentibus.

Nostraque laus Hispania, Videbis altam, Liciniane, Bilbilim

Equis , & armis nobilem .

#### VITA M. VAL. MART.

& salis haberes , & fellis , neque candoris minus . Itaque minime mirari oportet ; fi Ælius Verus Imperator (qui Cæfari Hadriano gratistimus fuit ) folims erat fingulari affectu profequi lepores, atque jocos Poetæ Martialis ; suumque Virgilium vocare . Neque dubium eft , illum Rome publicis honoribus ornatum, atque honestatum fuiffe . Nam Equestri dignitate donatus eft , & Prætura , & jure trium liberorum ; ut ipfe de fe teftatur. Libros XII. Epigrammaton compoluit miro ingenio . & lingulari urbanitate : quibus adjecit Xenia , & Apophoreta libellis duobus absoluta . In his secutus est Marsum Poetam , Pedonem , atque Getulicum : quorum exemplo feipfum tuetur : ac lafcivam verborum licentiam excufat . Valerium quoque Catullum , & Lieinium Calvum plurimi fecit , quòd in hoc scribendi genere infignes habiti funt . In duodecimo libro Nerve , atque Trajano Imperatoribus blanditus eft , danmatis temporibus Domitiani Czfaris . Ad eundem refertur Spectaculorum liber : qui extrà ordinem aliorum habetur à nostris grammaticis; ut vetufti codices probant . Inter amicos præcipue habuit Stellam Patavinum , Decianum . Silium Italicum , Val. Flaccum , Parthenium , aliofque complures , ad quos sepenumero fcribit . Stertinius vir clarifimus ( quem Martialis mutato nomine Avitum appellat ) tantum concessit ipseus ingenio, atque doctrinz ut viventi adhuc illi imaginen more veterum in fina bibliotheca posuerit . Poltremo cum Martialis foret provectior, tædio rerum urbanarum affeltus in patriam rediit , atque in natali folo pauld poft intertit , non fine lachrymis , ac magno mærore C. Plinii , ut ingenne te. ftatus eft , scripta epistola ad Cornelium Pri-Lum.

### HUGONIS GROTII

CARMEN.

#### AD PETRUM SCRIVERIUM.

#### DERC DERC

V Itam que faciant beatiorem
Cantando tunsille Martialis, Tu multo melius doces agendo, Scriveri, redivive Martialis. Quicquid Gracia, Roma quicquid olim Fama condidit arbitra probatum Uno compositum tenere tetto: Nulli pendere temporis tributum, Sed pro jure suo diebus uti Ignaris domini , nec elocatis : Si quando libuit vetufta vatum Dulci fecula provocare verfu: Aut prifcos Patrie novare Faftos: Norit posteritas ut omnis, auctu Quo fe protulerit Batava virius . Que fecura fui , nihil pavefcens , Fam longe positos tuetur Indos: Aut dollas veterum polire chartas, Quas Mars , quas sibi Terminus facravis . Et votis fitientibus petitum , Qualem Stella legebat, aut Secundus, Talem nune redbibere Martialem : Hec funt ( audiat ipfe Martialis ) Vitani que faciunt beatiorem .

## DE M. VAL. MARTIALE

## TESTIMONIA.

6

#### 25-50 25-50

C. Plinius Cæcilius Secundus, Epistola lib. III. ultima.

CORNELIO PRISCO

Udio Valerium Martiale deceffife, & mole-A fie fero. Erat homo ingen ofus, acutus, acer, & qui plurimum in feribendo, & falis haberet, & fellis, nec candoris minus. Profequetus eram viatico fecedentem . Dederam hoc amicitia , dederam etiam versiculis, quos de me composuit. Fuit moris antiqui , cos, qui vel fingulorum laudes, vel urbium feripferant , aut honoribus , aut pecunia ornare . Nostris verò temporibus , ut alia speciosa, & egregia, ita hoc in primis exolevit. Nam postquam destimus facere laudanda, laudari quoque ineptum putamus Queris qui fint verficuli,quibus gratiam retulerim ? Remitterem te ad ipfum volumen, nift quofdant tenerem . Tu , fi placuerint hi, ceteros in libro requires. (Lib. x. epig. xv111.) Alloquitur Musam, mandat, ut domum mea in Efquiliis querat, adeas reverenter.

Sed ne tempore non tuo difertam.
Pulses ebria januam, videto
Totes dat tetricæ dies Minerwa,
Dum centum studet auribus virorum
Hoc, quod sæula, posterique possint
Arpinis quoque comparare chartis.

Seras

fu

 $T_{i}$ 

210

for

fiv:

14

Seras tutior ibis ad lucernas. Hæc hora eft tua, cum furit Lyæus, Cum regnat rofa, cum madent capilli:

Tunc me vel rigidi legant Catones.
Merisè ne eum, qui hac de me feripfit, ès sunc dimif amiciffime, es nunc, ut amiciffimum, defundum effe doloo? De die enim mihi quantum maximi posuis, daturus ampilit, fi persiffet. Tametfi quid homini postif dari majus, quam gloria, es laus, es æsernicas? As, non esunc æternaqua feripfit? Non erunt fortaffe: ille tamen feripfit, samquam effens gutura. Vale.

Sollins Sidonius Apollinaris , Carm. xxist. Quid celfos Senecas loguar , vel illum ,

Quem dat bilbilis alta Martialem, Terrarum indigenas Ibericarum?

Ælius Spartianus , in L. Cejenii Commodi, five Ælii Veri vita

Idem Ovidit libros amorum in letto femper habuisse; idem Martialem Epigrammaticum Poetam Virgilium fuum dixisse (fertur +)

Ælius Lampridius, in Alexandri Severi Vita-Leporem quotidie babüit, venationem frequentem, federam eum amicis devidebat, co his maximè, quos fciebat per fe non habere. Nec divisibus quicqua talium munerum mifit, fed ab hic seper accipit. Et quòd ille lepore quotidie habere, jocus Poeticus emersit, ideirec quòd multi fepera diebus pulchros esfe dicut eor. qui lepore comedevine, us Martialis Cociepigramma significat, quod cotrà quada Gellia feripsit hayumodi: 1.5.ep.28.)

Septem formosus Marce diebus eris. Si verum dicis, si verum Gellia mandas

Sed hor verfus Martialis in eam gue deformis effet, composuit; Poeta verò temporum Alexandri hec in eum dixit.

Si quando leporem mittis mihi Gellia, mandas;

Pulchrum quod vides effe nostrum Regem, Quem Syrum sa detulit propago, Venatus faci, & lepus comesus, Ex quo continuum capit leporem. Jovinianus Pontanus, de Sermone lib. 111.

cap. xvIII.

Valerius Martialis arsificiofismus Epigrammaum scriptor, ita in its quidem jocatus est, us frequentius carpat, quam delecties: tamets è demorssone ipsa delectiatio quoque paritur. Ad hec distis ejus partim occultissma quedam insurt spicula, &c. Suns tamen dista ejus in universum arqueta, subtiliterque conquista: chestrus esta electronia, eedemquerare, false, quietem services encomodata, queque uno prima tamtum facie, asque in ipso explicatu, lestorem alliciant, atque auditorem: verùm qua in ejus asimo relinquant tacitam quandam quass subtillationem.

Joannes Saresberienfis , Curial. Nugar. lib. vii.

cap. XII.

Poeticum illum te subitò miraberis invenisse pistorem, qui adomnia, que necessitare exigit, sici sottasse simulare cupressam. Despis ita Rufus in Nevia, à qua eum teste Coquo, nullus casus avertit. Nam. Quidquid agit Rusus, nihil est, nisi Nævia Ruso i

Si gaudet , fi flet, fi tacet , hanc loquitur . Conat , propinat , poscit , negat , innuit , una est

Nævia : fi non fit Nævia , mutus erit .

Lib. I. Epigr.....

Idem lib. virr. cap. vi:

Peregrinos odores non nist dissolutis, & amateribus convenire, Comicus, & coquus docent. Idem lib. eod. cap. x111.

Nam fenerator ut plus recipiat, interdum aliquid pralargitur. Unde Coquus.

Munera quod fenibus , viduifque , &c.

Epigr. cxv. lib. s.

Vetus Gloffarium Latinum . (quus: Petafo , Petafonis ; perna , baconus , Martialis Co-Et pultem dubiam cum Petasone voras .

Extat lib.111. Epigr. xx11. ub: vulgo , Et pul-

pam dubio.

Landatur ab eodem Gloffographo etiam alibi , & fub Mattialis Coqui nomine pratered funginum hoc Diftichon .

Defungi fungis homines, Macrine, negabas:

Boleti feti caufa fuere tui .

Angelus Politianus, Miscellan. cap. vz.

Nimis enim foret insubidus Poeta, quod nefas credere :

Item cap. liz-

Sane per totum Epigramma fignate ufus eft verbis argutissimis Poeta , &c. ut fit hoc Epigrammate nihil utique penfitatius.

Idem in Declamatione pro Quintiliano .

. Ut ab ingeniofiffimo Latenorum Epigrammasum Poeta, & vaga juventutis moderator, & Romane gloria toge vere meruerit appellari .

Julius Cmfar Scaliger , Poetic. lib. 111.

Cap. CXXVI. Epigrammatis virtutes peculiares brevitas, & argusia: hanc Catulius non semper est affequutus. Martialis, Poeta argutiffimus, nufquam omifit . Idem lib. yt.

Ne Martialem quidem transferre libet ad meltora. Multa funt ejus Epigrammata divina: in quibus & fermonts caftitas , & arguments species luculenta est, versus verò candidi, numeroft , pleni , denique optimi .

M. Antonius Muretus in Commentar ad Catullum. ( Iniquus in Martialem Cenfor .)

Romani & ferius attigeruns Poetica, & colue-Tunt negligentius, & minime longo tepore in relle feri-

feribendarum poematum via perflicerunt . Si-quidem cum à rudibus apud cos Poetica profetta principiis tandem per multos gradus ad Virgilium pervenisset; ( quo ego homine nihil statto fieri potuisse divinius) ita posted capere ingenia in deterius labi; ut mirum sit, quanta, quam brevi tempore, fit confequuta mutatio. Hifpani Poet e pracipue, & Romani fermonis elegantiam contaminarunt, & eum inflatum. quoddam, to tumidum, to gentis fue moribus; congruens, invenissent orationis genus, averterunt exemplo suo cateros à resta illa, o simplici, in qua precipua Peetarum sta laus est, & in quam superiores omnistudio incubuerans imisatione nature. It aque fere post Augusti tempora. ut quifque maxime; verfum inflaverat, fententiam maxime contorferat , eo denique modo locutus fuerat, quo nemo ferio foleret loqui : ita in. pretio haberi copit. Quin etiam fucatus ille splendor, co adulterina eloquentia species, ita nonnullorum, qui vera eloquentia gustum non habent, obceravit un mos, ut his quoque temporibus extiterint Hifpani due, homines cateroqui, O in primis eruditi , & feriptis editis nobiles , quorum alter Lucanum Virgilio , alter Martialem Catullo anteponere veritus non eft. Quorum ab utroque ita diffentio , ut fl quis Deur poreftatem mihi, optionemque factat, non dicam Virgilit. (cui videor injuriam facere , fi eum ullo modo cum ceteris comparem ) fed Enni alicujus , aut. Furit , quam Lucant , muted similem in scribendo effe me malim. Inter Martialis autem , & Catulli feripea tantum intereffe arbitror , quantum inter ditta fourre alicujus de trivio , & inter liberales ingenui hominis jocos multo urbanicaris afperfos sale. Neque verò negaverim, mulsain Martiale quoque non inscienter ditta reperirt, fed profetto deteriorum longe numerus major eft . Lastos qui-

14i

bil

i

dem erationis nativa illa, minimicque quasi pigmesti: infuscata germanitas, in Martiale nulla est; in Catullo pracipua. Ils de causi cumi ab illo altero, nescio quo modo, semper abborruissem: Catullum. contra nunquam non mirabiliter amavi, &c.

Adrianus Turnebus , Advers. lib, vist.

Cap. 14.

Olid verat \*\*stingere festivissimi Poesa Marsialis lusur, arque in his operam ludere?
Non semper, supercitia adducenda saut.
Idem lib. xxxxx.
Idem lib. xxxxx.

Cam à legidissimo Poeta, (nec enim illis assensior, qui scurrant ineptum eum appellant, neque satis elegante Musa libros epigrammatum scripssis autumant) lib. 111. Epigr. . . . . sanitur.

Quid censes y non melius de Martiale Scaliger judicavis, qui versus es candidos, numeroso, pienos; epigrammasa mutsa divina diets, quamille, qui seurram destroio appeltas? Nollem excidifes viro magno bot judisium judicii dissimile, &c.

Idem de Amphith cap xv. Defignatorum facete fape meminis acutus, & capitalis ille Hispanus.

Sinistra quædam judicia infelicium Criticorum de Martiale.

RAPHAEL VOLATERRANUS
Commentationum Urbanorum lib xvii.

M. VAL. MARTIALIS, Poeta Epigrammatum, è Bilbili oppido Celsiberia. Roma annos

anuar triginta commoratur, in Hispaniam demum revertit, pauper admodum, & wlatico à Plinio nepote, ut in eius Epistod declatatur, adjurus. Amicas coluit Stelam, Stium Italicum. Adscrtus & in ordinem Equastrem, & jura trium liberorum adepuus est. Reliquit Epigrammatum librum omnino reiiciendum, quippe qui neque elegantic Latine, neque moribus prost.

#### PAULUS JOVIUS,

In Elogiis Virorum litteris Illustrium, in Marco Antonio Cafanova.

-M. Aut. Cafanova, Comenfe patre Rome genito, arguit Epigrammatis palmum detulit illa ipfa: Roma, fevere auris judicio fuperba; nec anguam in confesso pudore paetis adulatrix; quod lepida, soi fassis finibus aculeata carmina fastisares. Eloquationi cassa defuit, quales in Casullo presencero poesa conspicitus; cium ingemiose mordaci, soi impuro Martiali persimilis assembles, au una preferiim peracusa, circumdusta que seutente gotora duceretur, ecc.

#### ANDREAS NAUGERIUS

Authore in iifdem Elogiis P. Jovio .

Cum Epigrammasa prestanti jusicio tepidiffini feriberes, non fass, aruteati que sinibus, sed senera ilta, co predute prisca suavisate claudebat, adeò Martiali severus hosis, ut quosannis stato die Muss dicato, mulsa ejus volumina, tanguna impura, cum emeoratione Vulcano ditanentus.

# M. VAL. MARTIALIS

#### EPIGRAMMATA DE SPECTACULIS,

LIBELL-US.

Extra ordinem reliquorum librorum .

In Amphisheatrum Cafaria.

Epigrama I.

Arbara Pyramidum flaett miracula Memphis;
Affiduus jastet nec. Babylona labor:
Nec Triviæ templo mo'les laudentur honores;
Diffimuletque Deum cornibus ara frequens:
Aere nec vacuo pendentia Mausolea

Laudibus immodicis Caros in astra ferane.

Onnis Cæfareo cedas labor Amphitheatro;
Unum pro cunctis fama loquatur opus.
In opera publica Cefarum. 11.
T F Ic ubi (vdereus pronius vides after Cale

I c ubi sydereus propiùs videt astra Colossus a Invidiosa feri radiabant atria regis, Unaque jam tota stabat in Urbe domus. Hic ubi conspicui venerabilis amphitheatri

Erigitur moles, stagna Neronis erant. Hic ubi mitamur velocia munera thermas, Absulerat miseris tecta superbus ager Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,

Ultima pars aule desicientis erat. Reddita Roma sibi est, & sunt, te præside, Cæsar, Deliçies populi, ques suerant dontini. Ad Cesarem de concursus spessarorum. 1111.

Que ta seposta es, que gene ta Bathara, Cesar,
Ex qua spectator non sit in urbe tua?
Venit

VAL. MRAT. Venit ab Orpheo cultor Rhedopæjus Hæmo . Venit & epoto Sarmata paftus equo. Er qui prima bibit deprenti-flumina Nili . Et quem fupremæ Tethyos unda ferit . Festinavit Arabs, festinavere Sabai Et Cilices nimbis hic maduere fuis. Crinibus in nodum torris venere Sicambri . Atque aliter tortis crinibus Æthiopes . Vox diversa sonit, populorum est vox tamen una . Cum verus patriæ diceris effe Pater . Ad eundem , quod expuleris delatores . 1v. Urba gravis paci , placidæque inimica quieti , Quæ semper miseras solicitabat opes, Tradita Gatulis; nec copit arena nocentes : Et delator habet , quod dabar , exilium . Aliud ejufdem Argumenti. v. Xulat, Aufonia profugus, delator, ab urbe: Impensis vitam, principis, annumeres De Pasiphaes spectaculo. Unctam Pafiphaen Dicteo credite tauro: Vidimus: accepit fabula prifea fidem . Nec fe miretur, Cefar, longaya vetuftas: Quidquid fama canit, donat arena tibi. Fæmine in amphitheatro cu Leone certamen.vi 1. D Elliger invictis quod Mars tibi fævit in armis: D Non faris eft', Cæfar , fævit & ipfa Venus . Aliud ejufdem, Argumenti . vill. Roftratum Nemees , & vafta in valle leonem , Nobile , & Herculeum Fama canebat opus . Prifca fides taceat , nam polt tua munera , Cæfar , Hec jam forminea vidimus acta manu . Pana Laureoli. 12. Ualiter in Scythica religatus rupe Prometheus. Affiduam nimie pectore pavit avem: Nuda Caledonio fic pectora præbuit urfo, Non faifa pendens in cruce Laureolus.

Vivebant laceri membris stillantibus artus, Inque omni nusquam corpore corpus erat-

De-

SPECTACULORUM LIB. 15

Denique supplicium dederat necis ille paternæ, Vel domini jugulum, foderat, enfe nocens. Templa vel arcano demens fpoliaverat auro

Subdiderat fævas vel tibi Roma faces . Vicerat antique fceleratus crimina fame,

In quo , quæ fuerat fabula ; pæna fuir . Ad Dedalum laceratum ab Urfo . N. . Ædale . Lucano cum fic lacereris ab urfo .

Quam cuperes pennas nunc habuiffe mas! De Rhinocerote . XI. Ræftitit exhibitus tota tibi , Cmfar , arena ,

Que non promifit , prælis rhinoceros O quam terribiles exerfit pronue in fras! Quantus erat corne., eui pila taurus erat? De Leone , qui gubernatorem offendis .. XIII.

Æferat ingrato leo perfidus ore magiftrum . Aufus tam notas contemerare manus. Sed dignas tanto perfolvit crimine pænas , Et qui non tulerat verbera, tela tulit.

Quos decet effe hominum tali fub principe mores , Qui jubet ingenium mitius effe feris ?

De Urfe , xxxx.

Ræceps languinea dum le rotat urfus arena. Implicitam visco perdidit ille fugam . Splendida jam tecto ceffent venabula ferro, Nec volet excussa lancea torta manu . Deprendat yacup venator, in gere prædam ,

Si captare feras ancupis arte placet .. De Sue , que ex vulnere peperis . X19. I Nter Casarea discrimina sava Diana Fixisset gravidam cum levis hasta suem . Exfillit parcus mifere de vuinere matris? O Lucina feros, hoc peperiffe fuit ? Pluribus illa mori voluiffet fancia relis,

Omnibus ut natis triffe pateret iter. Quis negat effe fatum materno funere Bacchum? Sic genitum numen credite; nata fera eft . -13

The gravitelo, confossaque vulnere, mater Sus pariter vitam perdidir, atque dedit. O quam certa sur librato dextera ferro!
Hanc ego Lucinæ credo sinsss manne.
Experta est numen moriers uttiusque Dianæ;
Quaque soluta parens, quaque perempta sera est.

De eadem . xv1.

Sus fera jam gravior maruri pignora ventris
Emissi feetum , vulnere sadte parens.
Nec jacuit partus , sed matre cadente cucurrie.
O quantum est shirti auchte.

O quantum est subitis casibus ingenium !

De Carpophoro Venatore : xvvv.

Umma tuæ, Meleagre, fuit, quæ gloria famæ: Quantula Carpophori portio, fufus aper! Ille, & pracipiti venabula condidit urfo, y Primus in Arthoi qui fuit axe poli:

Stravit, & ignota spectandum mole leonem, Herculeas potuit qui decussife manus: Et voluciem songo potrexit vulnere pardum. Pramia cum saudis serret; adhuc poterat.

Præmia cum l'audis ferret ; adhuc poterat .

De Hercule inflate T auro ad Cefü rapto xvist.

Aprus abit media quòd ad æthera taurus arena
Non fuit hoc artis , fed pietatis opus .

Non fuit hoc arris, sed pietatis opus.

Vexerat Europen fraterna per æquora tautus:

At nune Alciden taurus in astra tulit.

Cæsaris, atque Jovis confer nunc, Roma, juvencos:

Par ouus nt tulerint ; altius ifte tulit .
De supplice Elephante. xxx.

Und pins, & supplex elephaste, Cesar, adorat Hie modd, qui tauro taun metuendus erat? Non facir hoc justus, nulloque docente magistro. Crede mihi, numen senie, & ille tuum.

De Tigride, & Leone. xx.

Ambere securi dextram consueta magistri Tigris, ab Hyrcano gloria rara jugo. Sæva serium rabido laceravit dente leonem: Res nova non ullis cognita temporibus.

Λu

SPECTACULORUM LIB. 17
Ausa est tale nihil sylvis dum vixit in altis:
Postquam inter nos est plos seritatis. habet.
De Tauro, & Elephante. xxt.
Oui nodo per totam stammis stimulatus arenam
Sundapara tangas tangus in astro piles.

Oli modd per totam flammis flimulatus arenat Suffulerat raptas taurus in aftra pilas 3 Occubuit tandem cornuto ardore petitus, Dum facilem tolli fic elephanta putat.

De Myrino, & Triumpho ghadiatoribus. xx11.

De myrino, & Triumpho ghadiatoribus. xx11.

Promifit pariter Cæsar utraq; manu. (phum,

Non potuit melius litem finire jocofam .
O dulce invicti principis ingenium!

De Orpheo représantaio. xxiit.

Uicquisi in Orpheo Rhodope spectasse theatro
Dictur, exhibuir, Casar, arena tibi.
Repserunt scopuli, mirandaque sylva cucurrit,
Quale suisse nemus creditur Hesperidum.
Adsui immixum peculum. & venus omne feratii

Adfuit immixtum pecudum, & genus omne ferarū, Et supra vatem multa pependit avis Ipse sed ingrato jacuit saceratus ab urso;

Hæc tamen ut res est fasta, ita fista alia est:

De Rhinocerote, & Urfo. XXIV.

Ollicitant pavidi dum rhinocerota magistri,

Desperabantor promissi prælia Martis:
Sed tamen his rediit cognitus ante suror.

Namque gravem gemino cornu sic extulit urium a

Jactat ut impositas taurus in aftra pilas.

De Carpophoro venatore. xxv.

Orica quam certo venabula dirigii iclu
Fortis adhuc teneri dextera Carpophori!
Ille tulit geminos facili cervice javencos;
Illi cedit atrox bubalus, atque bison:

Hunc leo cum fugeret, præceps in tela cucurrit:
I nune, & lentas corripe turba moras

De Naumachia: xxvt.

SI quis ades longis serus spectator ab oris: Cui lux prima facri muneris ista fuit;

Ne

Ne te decipiat ratibus navalis Enyo,
Et par unda fretis: hic modo terra fuit.
Non credis? specles, dum lawent æquora Martem;
Parva mora est : dices; hic modo Pontus erar.
De Leandro Naumachiario. XXVII.

De Leandro N'aumachiario . xxv11.

Uod noclutna tibi, Leandre, pepercerit unda,
Define mirari: Cæfaris unda fuit.

Leandri votum. xxv111.

Um peteret dulces audax Leandrus amores, Et fessus tumidis jam premeretur aquis: Sic miser instantes. affatus dicitur undas: Parcite, dum propero: mergite, dum redeo, De matatoribus. XXIX.

Li Ust Neteldum docilis chorus: equore toto, Et vario faciles ordine pianit: aquas. Fulcina dente minax, nexu sint anchora curvo; Credidimus remum, credidimusque ratem. Et gratum nautis sidus sulgere. Laconum.

Lataque perspicino vela tumere sinu.

Quis tancas liquidis artes invenit in undis?

Aut docuit lusus hor Theris, aut didicit.

De Caranhara Ventras.

Acula Carpophorum, Cæfar, fi prisca tulisient, Jam nullum monstris orbe suisser opus. Non Marathon taurum, Nemee froudosa leonem, Arcas Mænalium non tinnisset aprum. Hæc armata manus Hydræ mors una suisset,

Huic percussa foret tota Chimara semel

Iguipedes poset sure Colchide vincere tauros:

Solvere & Hesionem solus, & Andromeden

Herculeze laudis numeretur gloria; plus est,

Bis denas paritet perdomusse feras.

De Naumachia. XXXI.

A Ugusti laudes suerant, committere classes,
Et freta navali sollicitare tuba:
Cafaris hac nostri pars est quota? Vidit in undis
Et Thetis ignotas, & Galatea feras:

Vidit

## SPECTACULORUM LIB. 19.

Vidit in aquoreo ferventes pulvere currus, Et domini Triton ipse putavit equos Dunque parat sevis ratibus sera prælia Nereus,

Abnuit in liquidis ire pedester aquis,
Quidquid & in Circo spectatur, & Amphitheatro,
Dives Cæsarea præsiitit unda tibi.

Fucinus, & pigri taceantur stagna Neronis; Hanc norint unam sacula Naumachiam.

## AN AN AN AN AN

M. VAL. MARTIALIS.

## EPIGRAM MATON.

Ab omni rerum obscænitate, verborumque turpitudine vindicatorum.

#### LIBER PRIMUS.

S Pero me secutum in libellis meis tale temguis de sebene senserte, cum salva instinarum; quoque personarum reverentia ludant; quaadeò antiquis Autoribus desuis, ut nominibus non tantiam veris abus sint, sed etiam magnis. At mibi sama viliusconstet, & probetur in me novissimam ingeniam: Video mibi meo jure saturus, sepisalam versbus clausero. Ad Lestorem. 1.

I Icelt, quem legis, ille, quem requiris,
Toto notus in ophe Martialis,
Argutis epigrammaton libellis;
Cui, lector studiose, quod dedisti
Viventi decus, atque sentienti,
Rari post cineres habent Poetas.

Ad Librum (num. 17.

A Rgiletanas mavis habitare tabernas, Cum tibi,parve liber ferinia nostra vacent Nescis a

20 VAL. MARI.
Nefeis, heu, nefeis dominæ faftidia Romæ;
Crede mihi, nimium Martia turba fapit.
Majores nufquam ronchi; juvenefque, fenefque,
Et pueri nafum thinocerotis habent.
Audieris cum grande fophos, dum basia captas;
Ibis ab excusto mistis in aftra fago.
Sed tu netoties domini patiare lituras,
Nevè noter lusus tristis arundo tuos:
Etherias incante cupis volitare per auras,

Nevè notet luss trissis arundo tuos:

Ætherias incante cupis volitare per auras,

1, suge: sed poteras tutior este domi
Ad Lestorem, ubi libri venales. 111.

Ui tecum enpis este meos ubicunque libellos,

Et comites longè quæris habere viæ;

Hos eme, quos archat brevibus membrana tabellis:

Hos eme, quos arctat brevibus membrana tabel Scrinia da magnis, me manus una capit. Ne tamen ignores, ubi fim venalis, & erres Urbe vagus tota; me duce certus eris. Libertum, dochi Lucenfis quære Secundi,

Limina post Pacis, Palladiumque forum.

Ad Cafarem: 1v.

Ontigeris nostros, Cafar, fi forte libellos,
Terrarum dominum pone supercilium
Consuevere jocos vestri quoque ferre triumphi;
Materiam dictis nec pudet esse ducem.
Qua Thymelem spector, carmina nostra legas.
Illa fronte precor, carmina nostra legas.

Improba si qua mini est pagina; vita proba est.

Ad Marcum. V

O tibi naumachiam, tu das epigrāmata nobiss Vis puto cum libro, Marce, natare tuo. De Leonum, & Leponum Spectacule. vi. Thereas Aquila puerum portante per auras; Illusum timidis unguibus hefit onus; Nunc fua Cæfareos exo at præda leones, Tutus & ingent ludit in ore lepus. Que majora putas miracula? fumus utrique

Auctor adest; hae sunt Casaris, illa Jovis

## LIBER I.

S Tellæ delicinm mei columba, Verona licèt andiente dicam, Vicit, Maxime, passere Catulli; Tanto Stella mens tuo Catullo, Quanto passere major est columba,

Ad Decianum vill.

Old magni Thrasez, consummatique Catoris
Dogmara sic sequeris, talis ut esse velis;
Pectore suce undo strictos incurris in enses:
Quod fecifie velim te, Deciane sacis.

Nolo virum, facili redimit qui fanguine famam; Hunc volo, laudari, qui fine morte potest. Focatur in Cotam. 1x.

B Ellus homo, & magnus vis idē, Cotta, videri (est Sed qui bellus homo est, Cotta, pusillus homo De Gemello, & Maronilla. x.

P Etit Gemellus nuptias Maronille, Et cupit, & instat, & precatur, & donat, Adebue pulchra est? imd fædius nil est,

Quid ergo in illa appetitur, & placet? tussis.

Ad Sextilianum potorem. xt.

Um data fint equiti bis quinque numifinata,
Bis decies folus, Sextiliane, bibis? (quare
Jam defecifiet portantes calda minifiros,
Si non potares, Sextiliane, merum.

De Regulo. x11.

Tur ad Herculei gelidas qua Tiburis arces, Canaque fulphureis Albula fumat aquis; Rura, nemufque factum, dilectaque jugera Musa Signat vicina quartus ab urbe lapis; Hic tudis æstivas præslabat porticus umbras:

Het qu'impene novum porticus un moras ; Heu qu'impene novum porticus aufa nefas ! Nam fubito collapfa ruit , cum mole fub illa Gestaus bijugis Regulus esset equis . Nimirum timuit nostras fortuna querelas ,

Que par tam magne non erat invidie.

Nunc & damna juvant; funt ipfa pericula tanti : Stantia non poterant tella probare Deos. Ad Cefarem de spectaculo Leonum , &

Leporum. XIII.

Elicias, Catar, lususque, jocosque leonum Vidimis ; hoc etiam præftat arena tibi . Cum prensus blando toties à dente rediret. Et per aperta vagus curreret ora lepus. Unde potest avidus captæ leo parcere prædæ? Sed tamen effe tuus dicitur ; ergo poteft ." Aliud ejuldem argumenti. xIV.

Idibus his tauros fion eripuese magiftri , Per quos præda fugax itque , redirque lepus. Quodque magis mirum, velocior exit ab hofte, Nec nihil à tanta nobilitate refert .

Tutior in fola non oft cum currit arena . Nec caveæ tanta conditur ille fide .

Si vitare canum morfus , lepus improbe , quæris , Ad qua confugias, ora leonis habes. Ad Licinianum de Hifpanie Locis . xv.

Ir Cehiberis non tacende gentibus Noffræque laus Hispanite. Videbis altani , Liciniane , Bilbilim , Equis, & armis nobilem,

Sterilemque Calvum nivibus, & fractis facrum Vadaveronem montibus :

Et delicati dulce Beterdi nemus Pomona quod fælix amat.

Tepidi natabis lenè Congedi vadum, Mollesque Nympharum lacus : Quibus remiffum corpus addringas brevi Salone , qui ferium gelat ..

Præftabit illic ipfa figendas prope Vobifca prandenti feras. Æftus ferenos aureo franges Tago,

Obscurus umbris arborum . Avidam rigens Dircenna placabit fitim,

Et Nutha , que vincit nives .

At cum December canus, & Bruma impotens Aquilone rauco mugiet;

Aprica repetes Tarraconis litora, Tuamque Laletaniam.

Ibi illigatas mollibus damas plagis Mactabis, & vernos apres

Leporemque forti callidum rumpes equo :

Vicina in ipsum sylva descendet focum

Infame cinclum fordido,

Vocabitur venator, & veniet tibi Convivia clamatus propè

Lunata nufquam pellis, & nufquam togæ;
Olidæque veftes murice :

Procul horridus Liburnus, & querulus cliens: Imperia viduarum procul

Non rumpet altum pallidus fomnum reus,

Sed mane totum dormies.

Mercetur alius grande, & infanum fophos:

Miserere tu scolletum:
Vereoque fruere non superbus gaudio.

"Dum Sura laudatur tuus: Non imprudenter vita, quod reliquum est, petit;

Cum fama, quod fatis est, habet.

Jocus ex Homero in Cocum ad Emilianum. xvs.

L tibi Mistystus cocus. Emiliane, vocatur:

Dicetur quare non Taratalla mihi?

Ad Leporem. xvii.

Non facit ad fævos cervix, nift prima, leones:
Quid fugis hos dentes, ambitiofe lepus?
Scilicet à magnis ad te descendere tauris,
Et que non cernunt, frangere colla velint?

Desperanda tibi est ingentis gloria fati:

Non potes hoc tenuis præda sub hoste mori.

Quintitianum facit assertorem. xv111.

Ommendo tibi, Quintiane, nostros,
(Nostros dicere si tamen libellos.
Posim, ques recitat tuos Poeta)

Si de servitio gravi quetuntur, Affertor venias, satisque praestes : Et cum se dominum vocabit ille, Dicas esse meos, manumque missos, Hoc si terque, quaterque clamitaris : Impones plagrario pudorem.

Af Fidentinum: xxx.

Na est in nostris tua, Fidentine, libellis Pagina, sed certa, domini signata, sigura. Que tua traducti manisses camina surco Sic interpostus vilis contaminat unco Urbica, Lingonicus Tyrianthina bardocucullus: Sic Aretinae violant crystallina testa; Sic siger, in ripis errat cum sotte Caystri, Inter Ledocos ridetus corvus olores: Sic ubi multisona sevet sacer Attide Incus, Improba Cecropias offendit pica querelas. Indice non opus est nostris, nec vindice, libris, Stat contra, dicique tibi tua pagina, Fur es. Ad Fascum. XX.

S I quid, Fusce, vacas, adduc amari, (Nam sunt hine tibi, sunt & hine amicie) Unum, si superest, locum rogamus:
Necme, quod tibi sim novus, recuses.
Omnes hoc veceres tui survus paratur, An possis seri vecus sodalis.

Ad Frontonem, de voto vite fue. XXI.

Vota tui brevier fi vis cognoscere Marei,
Clarum militiæ, Fronto, togaque decus:
Hocpetit: esse sui, nec magni runts aratof:
Sordidaque in parvis otia rebus amat.
Quisquam pista colit Spartani frigora faxi,
Et matutinum portat inepus, ave:

Cui licet, exuviis nemoris, rurifque beato, Ante focum plenas explicuisse plagas? Et piscem tremula falientem ducère seta, Flavaque de rubro promere mella cado? LIBER I. 25

Pinguis inæquales onerat cui villica mensas, Et sita non emptus præparat ova cinis.
Non antet hanc vitam, quisquis me uon amat, opto: Vivat & urbanis albus in officiis.

Ad Cauponem. XXII.

Ontinuis vexata madet vindemia ninibis.
Non potes, ut cuperes, vendere, Caupo, merŭ.
Ad Flaccum. XXIII.

O Ualem, Flacce, velim fortë, nolimve requiris? Nolo nimis facilem, difficilenque nimis. Illind, quod medium eft, atqiinter utrumqprobamus, Nec volo, quod cruciat: nec volo, quod fatiat. De fervi prefio. xxv.

M Illia pro servo centum me mango poposeit. Risi ego: sed Phæbus protinus illa dedit. Hoc doler, & quæritur, doler hoc vicinia mecum, Laudaturque meam. Phæbus. In invidiam. Sed sesseriolium donavit sportula Phæbo

Bis decies: hoc da tu mihi, pluris emam.

Ad Flaccum de sportula. xxv.

At Bajana mihi quadrantes sportula centum, Inter delicias quid facit ista sames? Redde Lupi nobis, tenebrosque bainea Grylli: Tam male cun cœnem, cut bene, Flacce, lavor?

De Lepore, & Leone. xxvx.

I Ntres ampla licet torvi lepus ora leonis,
Effet tamen vacuo fe Leo dente putat.

Quod ruet in tergum, vel quos procumbet in armos?
Alta juvencorum vulnera figet ubi?
Quid frustra nemorum dominum, regemq; fatigas?
Non nis delecta pascictur ille fera.

Ad Licinianum. XXVII.

Verna doctis fyilabas amat vatis.

Marone fælix Mantua eft.

Cenfetur Apona Livio fito tellus,

Stellaque nec Flacco minus.

Apollodoro plaudit imbrifer Nilus,

Nafone Peligni fonant :

Duof-

Duosque Senecas, unicumque Lucanum, Facunda loquitur Corduba.
Gaudent jocosa Canio sito Gades, Emerita Deciano meo.
Te, Liciniane, gloriabitur nostra.

Te, Liciniane, gloriabitur nostra, Nec me tacebit Bilbilis. Ad Celerem. xxvIII.

Trecitem tibi nostra, rogas, epigrammata: nolo:
Non audire, Celer, sed recitare cupis.
Ad Fabullam ambitiosam. xxvix.

Bella es ; novimus; & puella; verum est.
Et dives : quis enim potest negare?
Sed dum te nimium, Fabulla, landas,
Nec dives, neque bella, nec puella es.
Ad Catitianum de genere; & declinatione
ficus. xxx.

Um dixi ficus, rides quafi Barbara verba, Et dici ficos, Cæciliane, jubes. Dicemus ficus, quas scimus in arbore nasci, Dicemus ficos, Caciliane, tuos.

Ad furem de libro fuo. XXXI.

Rras meorum fur avere librorium.
Ficri Poetam poffe, qui putas tanti, Scriptura quanti constet, & tomus vilis.
Non sex paratur, aut decem sophos nummis. Secreta quære carmina, & rudes curas, Quas novit unus, scrinioque signatas.
Custodit ipse virginis pater chartæ; Quæ trita duro non inborutt mento.
Mutare dominum non potest liber notus:
Sed pumicata fronte siquis est nondum, Nec simbilieis cultus, atque membrana:
Mercare tales ab eo, nec sciet quisquam.
Metare quisquis recitat, & petit samam:
Non emere librum, sed silentium debet.

Ad Cherilum XXXII.

Liber homo es nimiu, dicis mihi, Cherile, seperi.

In re cui dicit, Cherile, liber homo eff.

Ad

Ad Maximum. XXXIII.

COepit, Maxime, Pana, quæ folebat, Nunc offendere Canium Terentos. Librum Juum Proculo mittit.

XXXIV.

V Ade salutatum, pro me, liber, ire juberis V Ad Proculi nitidos, officiose, Lares. Quæris iter, dicam: vicinum Castora canæ Transibis Vestæ, virgineamque domum. Inde sacro veneranda petes palatia clivo,

Phirima qua fummi fulget imago ducis-Nec te detineat misi radiata Colossi,

Que Rhodium moles vincere gaudet opus. Flecte vias hac, qua madidi funt tecta Lyci, Et Cybeles picto stat Corybante sholus.

Protinus: à læva clari tibi fronte Penates, Atriaque excellæ fint adeunda domns. Hanc pete, ne metuas fastus, limenque superbum:

Nulla magis tota janua poste patet.

Nec propior quam Phæbns amet, doctæque sorores:

Si dicet, quare non tamen ipse venit?
Sic licet excuses: quia qualiacunque leguntur
Ista, salutator scribere non potuit.

In Fidentinum . xxxv.

Oftris versibus esse te Poetam, Fidentine, putas, capisque credi è Sic dentata sibi vident Ægle, Emptis ossibns, Judicoque cornu Sic, qua nigrior est cadente moro. Cerussas sibi placet Lycoris. Hac, & tu ratione, qua Poeta es, Calvus cum sueris, eris comatus.

De Line, xxxx.

D Imidium donare Lino, quam credere totum; Qui mavult: mavult perdere dimidium. Ad Flaccum. xxxvII.

Mihi curarum pretium non vile mearum, Flacce, Antenorei spes, & alumne Laria B 2 Pie-

Pierios differ cantusque, chorosque sororum: Æs dabit ex istis nulla puella tibi. Quid petis à Phæbo? nunmos habet arca Minervæ, Hæc sapit, hæc omnes scenerat una Deos. Quid possent date? Palladis arbor

nictinat varias pondere nigra comas.
Præter aquas Helicon, & ferta, lyrafque Dearum
Nil habet, & magnum, femper inane, fophosQuid tibi cum Cirrha? quid cum Permeffidis unda?

Romanum propius, divitiusque forum est.
Illic æra sonant: at circum pulpita nostra,
Et steriles cathedras basia sola crepant.
De Chavino. xxxvIII.

Pulichre valet Charinus, & tamen pallet.
Parce bibit Charinus, & tamen pallet.
Benè concoquit Charinus, & tamen pallet.
Sole utitur Charinus, & tamen pallet.
Tingit cutem Charinus, & tamen pallet.
Probrum Charinus audit, & tamen pallet.
De Felto. xxxxx.

T Ndignas premeret pestis cum tabida fauces, Inque suos vultus serperet atra lues. Siccis ipse genis ssentes hortans amicos, Decrevit Stygios Festus adire lacus. Nec tamen obscuro pia polluti ora veneno,

Aut torsit lenta trislia fata same.
Sanciam Romana vitam sed morie peregit,
Dimistique animam nobiliore viaHanc mortem satis magni præsere Gatonis
Fama potest: hujus Cæsar amicus erat.

Ad Attalum. xl.

Emper agis caussas, & res agis, Attale, semper-Est, non est, quod agas, Attale, semper agis. Sires, & caussas desunt: agis, Attale, mulas. Attale, ne quod agas desir, agas animam. Ad Canum. xlt.

S Portula, Cane, tibi suprema noche petita est.
Occidit, puto, te, Cane, quòd una fuit.
Ad

Ad Sofibianum . x 111.

E Serva scis te genitum, blandèque sateris, Cum dicis dominum, Sosibiane, patrem.

De Regulo. xl111.

HEc, quæ pulvere diffipata multo Longas porticus explicat ruinas, En quanto jacet absoluta casu. Testis nam modo Regulus sub illis Gestatus suerat, receiseraque; Vista est pondere cum suo repente: Et postquam domino nihil timebat, Secure ruit incruenta damne. Tantæ, Regule, post metum querelæ: Quis curam neget esse to Deorum, Propter quem suit innocens ruina?

De Mario. slay.

V Enderet excultos colles cum præco facetus, Atque suburbani jugera pulchra soli ...
Errat, ait, si quis Mario putat esse necesse
Vendere: nil debet, sænerat immò magis ...
Quæ ratio est igitur? servos ubi perdidit omnes:

Et pecus, & fructus, non amat inde locum: Quis faceret pretium, nisi qui sua perdere vellet Omnia? sic Mario noxius hæret ager.

De Novio Mitropfycho, & fordide parce. klv.

V. Icinus meus est, manuque tangi.

De nostris Novius potest fenestris.

Quis non invideat mihi, puterque
Horis omnibus esse me beatum,
Juncto cui liceat frui sodale?

Tam longe est mihi, quam Terentianus,
Qui nunc Niliacam regit Syenen.

Non convivere, nec videre saltem,
Non audire licet, nec urbe tota.

Quisquam est tam prope, tam proculque nobis?

Migrandum est mihi longibs, vel illi.

Vicinus Novio, vel inquillinus
Sit, si quis Novium videre non vule.

## O VAL MART.

Ad Festenniam. xlvi.

Patitilos Cosmi provida mane voras.

Ista linunt dentes jentacula: sed nihil obstat,
Extremo rustus cum venit à barathro.
Quid, quod olet gravius mixtum diapasmateçvirus,
Atque doplex anima longius exit odor.
Notas ergo nimis fraudes, deprensaque sura,
Jam tollas, & sis ebria simpliciter.

Alcini Epitaphium. Nott.

A Leine quem raptum domino crescentibus annis
Lavicana levi cespite velat humus.

Accipe non Pario nutantia pondera saxo,

Que cineti vanus dat ruitura labor:
Sed fragiles bixos, & opacas palmitis umbras,
Quazque virent lachrymis rofcida prata meis.
Accipe, care puer, nollri monumenta doloris;
Hic tibi perpetuo tempore vivet honor:
Com mibi funermos Lachefo pervenerit annos.

Cum mihi supremos Lachesis pervenerit annos, Non aliter cineres mando jacere meos.

The Chinam. Alvilla.

Arris in aurem semper connibus, Cinna:
Garris, & illud, teste quod licet turba.
Rides in aurem, quereris, arguis, ploras:
Cantas in aurem, justicas, taces, clamas.
Adeo ne penitus sedit hic tibi morbus,
Ut sape in aurem, Cinna, Cæsterm laudes?
Ad Letium obsredtatorem.

Um tua non edas, carpis mea carmina, Læli;
Carpere vel noli nostra, vel ede tua.
De Aquini, & Fabricii eumulo. 1.
Abricio junctus sido requiesti: Aquinus,
Pas duples primi testatur munera pili :
Plus tamen est, titulo quod breviore legis.
Junctus uterque facro laudatæ sædere vitæ,
Famaque quod rarò novit, amicus era.

Ad Helium 11.

Old clamas femper, qued agentibus obstrepis, Non facis boc gratis: accipis; ut taceas. (Heli, Ad Scazontem, de simulatore quodam. 111.

S Inon molestum est, teque non piget, Scazon, Nostro (rogamus) pauca verba Materno Dicas in aurem., sic ut audiat solus. Anator ille tristium lacernatum, Et baticatus, aque leucophaztus, Qui coccinatos non putat viros este, Amethystinas que mulierum vocat vestes: Nativa laudet, habeat, & licet semper Fuscos colores: Galbinos habet mores.

Ad Nevolum Caussidieum. 1111.

Cum clamant connes, loqueris ut, Nevole, tantu,
Et te patronum, caussidicumque putas.
Hac ratione patest nemo non-esse difertus.
Ecce tacent omnes: Nevole, dicaliquid.

In Diodorum, Ad Flaceum. 11v.

Itigat, & podagra Diodorus, Flacec, laborat;
Sed nil patrono portigit: hæc chiragra ch.

Ad Caleuum, avarum. ty.

On plenum modò vicies habebas:
Sed tam predigus, arque liberalis,
Et tam lautus eras; Calene; ut omnes
Optarent tibi centies amici.
Audit, vota Deus, precesque nostras:
Atque intra puto feptimas Kalendas.
Mortes hoc tibi quatuon dederunt.
At tu sfe., quafi non foret relistum,
Sed raptum tibi centies, abifti
In tantam miser esuritionem,
Ut convivia sumptunosora,
Toxo que semel apparas, in anno,
Nigras fordibne explices menette
Et septem veteres tuli sodales
Consemus tibi plumbea selibra t

Quid

Quid dignum meritis precemur istis? Optamus tibi millies, Galene: Hoc si contigerit, same peribis.

De Afra Vetula. lvi:

M Ammas, atq; tatas habet Afra: sed ipsa tatarum Dici, & mammarum maxima mamma potest. De Demetrio. | 1911.

Lla manus, quondam studiorum sida meorum, Et solix domino, notaque Casaribus, Destituit primos virides Demetrius annos: Quarta tribus lustris addita messerat. Ne tamen ad Styrias samulus descendence unique.

Ne tamen ad Stygias famulus descenderer umbras, Urerer implicitum cum scelerata lues: Cavimus: & Domini jus omne remisimus ægro:

Munere dignus erat convaluisse meo. Sensit deficiens sua præmia, meque patronum Dixit, ad infernas liber iturus aquas.

Ad Lycorim. lviii.

Q Ui pinxit Venerem tuam Licori,
Blanditus, puto, pittor eft Minerya.

In Scewolam. 11x.

I dederint Superi decies mihi millia centum:
Dicebas nondum, Scævola, jultus eques.
Qualiter o vivam, quam largè, quamque beatè!
Riferunt faciles, & tribuere Dei.

Sordidior multo post hoc toga; pænula pejor:
Calceus est sarta terque, quaterque cute.
Deque decem plures semper servantur olivæ;

Explicat & conas unica mensa duas. Et Vejetani bibitur sæx crassa rubelli;

Affe cicer tepidum constat, & asse focus.

In jus, d fallax, atque inficiator, eamus,
Aut vive, aut decies, Scævola, redde Deis.

Ad Julium. 1x.

Mihi post nullos, Juli, memorande sodales. Si quid longa fides, canaque jura valent. Bis jam pene tibi Consul trigesimus instat, Et numerat paucos vix tua vita dies.

Non

LIBER I.

Non bene distuleris, videas quæ posse negari; Et solum hoc ducas, quod fisit, este tuum. Expestant curæ, catenatique labores: Gaudia non remanent, sed sugitiva volant.

Gaudia non remanent, sed fugitiva volant.

Hæc utraque mann, complexuque afferere toto:

Sæpè fluint imo sic quoque lapsa sinu.

Non est, crede mihi, saniencie sica sinu.

Non est, crede mihi, sapientis dicere, vivam . Sera nimis vita est crassina, vive hodie . Ad Avitum. 1811.

S Unt bona, sont quædam mediocria, sint mala Quæ legis hicialiter non sir, Avite, liber. (plura Ad Tieum. lxr.

Ogit me Titus actitare caussas, Et dicit mihi sepe, magna res est, Res magna est, Tite, quam sacit colonus. Ad Tuccam. Ixiii.

Uid te, Tucca, juvat vetulo miscere Faletno In Vaticanis condita musta cadis? Quid tantum scere boni tibi pessima viva? Aut quid secerunt optima vina mali? Denobis facile est, scelus est jugulare Faletnum, Et dare Campano toxica seva mero. Convivas metuere tui sortasse perire:

Amphora non meruit tam pretiola mori.

Ad Aeliam. lxiv.

S I memini fuerant tibi quatuor, Ælia, dentes Expait una duos tuffis, & una duos. Jam fecura potes totis tuffire diebus: Nil iffic, quod agar, tertiz tuffis haber.

Ac Cecitianum. Ixv.

It mithi, quis furor est? turba spectante vocata, Solus boletos, Cacciliane, voras.

Quid dignum tanto ventrique, gulæque precabor?

Boletum, qualem Claudius edit, edas.

De Porsena, & Macio Scavola.

Um peteret Regem decepta fatellite dextra, Injecit factis se peritura focis.

B 5 Sed

Sed tam seva pius miracula non tulit hostis, Et raptum flammis jussite abire virum. Urére quam potuit contempto Mucius igne, Hanc spectare manum Porsena non potuit.

Major deceptæ fama est, & gloria dextræ, Si non errasset, fecerat illa minus.

De Leone, & Lepore. lxvii.

Vid nunc fæva fugis placidi, lepus, ora leonis?
Frangere tam parvas non didicere feras.
Servantur magnis ifti cervicibus ungues.
Ne en de servicione foración tampedo.

Nec gaudet tenui sanguine tanta sitis. Præda canum lepus est: vastos non implet hiatus Non timeat Dacus Cæsaris arma puer.

Ad Cottam . Ixvisi.

Nvitas mullim, nisi cum quo Cotta vagaris, Et dant convivam compita sola tibi Mirabar quare minquam me, Cotta vocasses, Jam scio: me pigrum displicuisse tibi Ad. Decianum de Ilo simulatore.

ae 110 jimulato

A Spicis incomptis Ilum, Declane, capillis, A Cajus & ipfe times triffe supercilium. Qui loquitur Curios, "affertoresque Camillos: Nolito fronti credere, lautus agit.

Ad Faustinum, Ixx.

De tuos tandem populo, Faustine, libellos,
Et cultum dotto pedore profer opus;
Quod nec Cecropiæ damnent Pandionis arces,
Nec fileant nostri, praetereantque sense.
Ante Tores stantem dublicas ne admittere stantam è

Teque piget cura pramia ferre tuz? Post te victura per te quoque vivere chattha Incipiant; cineri gloria fera venit.

Extiliane, bibis quantum Tokelia quinque Solus, aqua toties ebrius esse potes. Nec consessorum vicina numismata tantum

Æra fed à cuneis ulteriora petis.

Non

Non hæc Pelignis agitur vindemia prælis, Uvanec in Tucis nafeitur ilta jugis. Testa fed antiqui felix siccatur Opinii, Egerit & nigros Massica cella cados. A caupone tibi fex Laletana petatur Si plus quam decies, Sextiliane, bibis.

Si plus qu'am decies, Sextiliane, bibis

H Esterna tibi noste dixeramus,
Quin cuncers, puto: post decem perastos
Conares hodie. Procille, mecom.
Tu fastam tibi rem statin putssti,
Et non Tobria verba subnotasti.
Exemplo ninium periculos.
Must pur pone supro ren. Procille.
De decerra. INXIII.

H Esterno sætere mero qui credit Acerram, Fallicur, in lucem semper Acerra bibit.

T. Non-aliter populo, quam recitare mes.

Si mea vis dici: gratis tibi carmina mittam:

Si dici tua vis hac eme, ne mea fint.

De Diaulo Medico... lxxv.

Hirurgus fuerat, nunc est vespillo Diaulus.

Cœpit que poterat clinicus esse modo.

Ad Sabidium... lxxv...

On amo te, Sabidi, nec possum dicere quare de Hoc tantum possum dicere a non amo te de Cellia. Innut.

A Miffum non flet, eum fola eft Gellia, patrem, Si quis adeft, Justa profiliunt lacryme. Non luget, quifquis laudari, Gellia, quarit: Ille dolet vere, qui fine teste dolet.

Ad Lucanum, & Tullum, benetit.

I, Lucane, tibi, vel fitibi, Tulle, darentur
Qualia Lædei fata Lacones habent:
Nobilis hac effet piecatis tika duobus,
Quod pro statre mosti vallet uterque prior

Dice-

Diceret infernas & qui prior isset ad umbras, Vive tuo, frater, tempore, vive meo. Ad Fidentinum. lxxxx.

Uem recitas, meus est, ò Fidentine, libellus: Sed malè cum recitas, incipit esse tuus. Ad Decianum. lxxx.

I quiserit, raros înter numerandus amicos, Quales prifca fides; famaque novit annus: Si guis Cacropia madidus, Latiacque Minerva. Artibus, & vera fimplicitate bonus. Si quis erit recti custos, imitator honesti, Et nihil arcano, qui roget ore Deos. Si quis erit magnæ subnixus robore mentis Disperam, fi non-hic Decianus erit.

Ad Lividum. lxxxx.

Ui ducis vultus, & non legis ista libenter
Omnibus invideas, Livide, nemo tibi.

In Cecilium: IXXXII. U Rbanus tibi , Cæcili , videris . Non es , crede mihi , quid ergo ? verna es . Hoc qued Transliberinus ambulator Qui pallentia sulfurata fractis Permutat vitreis , quod otiofe Vendidit qui madidum cicer coronæ : Quod cuftos , dominusque viperarum , Qued viles pueri falariorum . Quod fumantia qui tomacla rancus Circumfert tepidis cocus popinis: Quod non optimus Urbicus Poeta : Quod de Gadibus improbus magister. Quod Bucca est vetuli lognax amici . Quare define jam tibi videri , Quod foli tibi , Czcili , videris: Qui Galbam falibus tuis , & ipsum Poffis vincere Sextium Caballum . Non cuicumque datum eft habere nafum: Ludit qui stolida procacitate, Non eft Sextius ille , fed caballus .

#### LIBER I. De Porcia .

IXXXIII.

Onjugis audisset satum cum Porcia Bruti, Et subtracia sibi quæreret arma dolor: Nondum scitis, ait, mortem non posse negari? Credideram fatis hoc vos docuiffe patrem . Dixit . & ardentes avido bibit ore favillas : I nunc . & ferrum turba molesta nega .

In Maneinum. IXXXIV. B Is tibi triceni fuimus, Mancine, vocati, Et positum est nobis nil herè præter aprum. Non que de tardis fervantur Vitibus uve. Dulcibus, aut certant, que melimela favis. Non pyra, quæ lenta pendent religata genista,

Ant imitata breves punica mala rofas, Rustica lactentes nec misit fiscina metas . Nec de Picenis venit oliva cadis .

Nudus aper , fed & hic minimus , qualifque necari A non armato punilione poteft .

Et nihil inde datum eft tantum fpectavimus omnes. Ponere aprum nobis fic , & arena folet . Ponatur tibi nullus aper post talia facta :

Sed tu ponaris; cui Caridemus, apro. Ad Stellam . IXXXV.

Afcivos leporum curfus , lufufque leonum Quod major nobis charta, minorque gérit: Et bis idem facimus ; nimium fi , Stella , videtur Hoc tibi, bis leporem tu quoque pone mihi . De libro fuo . lxxxvx.

Dita ne brevibus, percat mihi charta libellis Dicatur potins , ron d'amausi Bouevoc . De Diaulo Medico . - IXXXVII.

I Uper erat medicus , nunc est vespillo Diauins Quod vespillo facit, fecerat & medicus . De Litoribus Altini . IXXXVIII.

Mula Bajanis Altini littora villis Et Phaetonthæi confcia fylva rogi . Quaque Antenoreo Dryadum pulcherrima Fauno Nupfit ad Enganeos fola puella lacus.

Et tu Ledwo felix Aquileja Timavo, Hic, ubi feptenas Cyllarus hausti aquas; Vos eritis nostræ portus, requiesque seneckæ, Si juris suerint otta nostra sui.

Ad Polthumam . lxxxxx.

Ubd te mane domi toto non vidimus anno, Vis dicam, quantum, Posshume, perdiderim, Tricenos, puto, bis; vicenos ter, puto, nummos, Ignoscas, togulam, Posshume, pluris emo-Ad-Augustum. xc.

Epè meos laudre toles, Auguste, libellos. Invidus ecce negat: non minus ergo soles. Quid, quòd nonrato non sola voce dedisti, Non alius poterat que dare dona mihi. Ecce iterum nigros corrodit lividus ungues.

Da, Cæsar, tanto tu magis, ut doleat.

Onasti cupido, Chloe, parrono.
Huspanas, Tyriasque, coccinasque
Indos sardonychas, Scythas sunaragdos,
Et lotam tepido togam. Galeso,
Et centum numeros novæ monetæ,
Et quidquid petit, usque, & usque donas,
Væ glabraria, yæ tibi misella:
Solam te statuet tuus parronatus.

Ad Pudentem. xc11.

Blat, care Pudens, nostris sua turba libellis,
Lectoremque frequens lastat, & implet opus.Rara juvant: primis sic major gratia pomis:
Hibernse pricticus sic mercurer rosse.
Sepilus in libro memoratur Persus uno.

Quam levis in tota Marfus Amazonide ... Tu queque de nostris releges que memorque libellis ... Este pura solum : se tibi pluris erit.

Ad Pifcatorem .

B Ajano procul à lacu, monemus. Piscator, suge, ne nocens recedas.

Sacris

Sacris pissibus hæ natanter indæ, Qui norunt Dominum , manumque lambunt Illam , quæ nihil est in orbe majus. Quid , quod nomen habent ; & ad magistei Vocem quisque sni venit citatus? Hoc quondam Libys improbus profundo Dum prædan calamo tremente ducit , Raptis Inminibus repente cæcus Captum non potuit videre piscem : Et nunc sacrilegos peresus hannos , Bajanos fedet ad lacentogacot. At tu , dym potes ; innecena seccede , Jastis smplicibus cibis in undas , Et pisces venerare dedicatos.

Ad Hippodamum. xctv.

O Uod cupis in nostris dicique, legique libellis
Er nonnullus honos crediturt este tibi;
Ne valeam, si non res est gratissma nobis:

Et volo te chartis inseruisse meis.
Sed tu nomen habes aversa fronte sororum.

Impositum, mater quod tibi dura dedit. Quod nec Melpomene quod nec Polyhymnia possit, Nec pia cum Phœbo dicere Calliope. Ergo aliquod gratum Muss tibi nomen adopta.

rgo aliquod gratum Musis tibi nomen adopta. Non semper belle dicitur Hippodamus.

De Ape elettra iurlussa. xxv.

Tlatet, & lucet Phaetonitide condita gutta.

E Ut videatur apis neclare clausa suo.

Dignum tantorum presium tulit illa Jaborum c.

Credibile est ipsam sir volusise moti.

Ad Sassinaum. xcva.

P Lena laboratis habeas cum scrinia libric.
Emittis quare, Sossiiane, anini?
Edent hæredes, inquis, mea carmina: quando?
Tempus erat jam te. Sossiiane, legi.

Ad Attalum. xcvii.

S Ordida cum tibi fit, verum tamen, Attale, dixit.

Pe Pugna Damarum. Revitt.

Rontibus adverfis molles concurrere damas
Vidimus, & fait forte jacere pari.
Spechavere canes prædam, flupuitque superbus
Venator, cultro nil superesse fuo.
Unde leves animi canto caluere surore?
Sic pugnant tauri, sic cecidere viri.

Ad Olum. Reix.

Ana est barba tibi, nigra est coma: tingere barbă Non potes, hæc caussa est, sed potes, Ole, comă. Ad Afrum. c.

Entum Coranus, & ducenta Mancinus Trecenta debet Titius, hoc bis Albinus, Decies Sabinus, alterumque Seranus; Ex infulis, fundifque tricles foldum, Ex pecore redeunt ter ducena Parmenfi, Totis diebus Afer hoc mibi narras: Et teneò melibis ista, quan meum uomen, Numeres oportet aliquid, ut pati possim. Quotidianam refice nauseam nummis, Audire gratis, Afer; ista non possum.

A Rgenti genus omne comparasti, Et folus veteres Myronis artes, Solus Praxitelis manus, Scopaque, Solus Phidiaci toreuma ceti, Solus Mentoreos habes labores, Nec defunt tibi vera Grantiana, Nec quæ Callaico linuntur, auro, Nec mentis anagligra de paternis Argentum tamen inter omne miror, Quare non habeas, Charine, purum.

Ad Posithumum.

A Tria Pisonum stabant com stemmate toto, Et docti Senecæter numeranda domus. Prætulimus tantis solum te, Posthume, regnis: Pauper eras, & equest sed mihi Consul eras. Tecum LIBER. I. 4

Tecum ter denas numeravi, Posthume, brumas: Communis nobis lestus & unus erat. Jam donare potes, jam perdere, plenus honorum,

Largus opum, expecto, Posthume, quid facias « Nil facis: & ferum ett, alium mihi quærere regem, Hoc, foruma placet? Posthumus imposuit. In male recitantem.

CILL

O Uid recitaturus circumdas vellera collo?
Convenium nostris auribus illa magis.
In Coracinum. civ.

Non dixi, Coracine, te molestum:
Non sum tam temerarius, nec andax,
Nec mendacia qui loquar libenter,
Si dixi, Coracine, te molestum,
Iratam mihi Pontiæ lagenam,
Iratum calicem mihi MetiliJuro per Syrios tibi tumores,
Juro per Berecynthios surores.
Quod dixi tamen, hoc leve, & pusillum est:
Quod notum est, quod, & ipse non negabis:
Dixi te, Coracine proditorem.

De Vefuvio monte. cv.

H Ic est pampineis viridis Vesuvius umbris:
Pressera hic madidos nobilis vua lacus.
Hæc juga quam Nysæ colles, plus Bacchus amavita.
Hoc nuper Satyri monte dedere choros.

Hoc nuper Satyri monte dedere choros . Hæc Veneris fedes , Lacedæmone gratior illi :

Hie locus Herculeo nomine clarus erar .

Cunsta jacent flanimis, & trifti mersa favilla:

Nec superi vellent hoc licuisse sibi .

Ad Phabum. cvi.

The tibi pro nato plena dat lætus acerra,
Phebbe, Palatinus munera Parthenius.
Ut qui prima novo fignat quinquennia lustro,
Impleat inumeras Burrus Olympiadas.
Fac ratavota patris: fac et tua diligat arbor,
Gaudeat & cetta virginitate foror:
Perpe-

Perpetud fic flore mices: fic denique non fint Tam longæ Bromio, quam tibi, Phæbe, comæ. De Sabello. cv11.

Aturnalia divitem Sabellum Fecerunt: merito tumet Sabellus . Nec quemquam putat effe , prædicatque Inter cauffidicos beatiorem , Hos fastus , animosque dat Sabello. Farris semodins , fabæque fresæ , Et thuris , piperifque tres felibræ ,. Et lucanica venire cum Falisco, Et nigri Syra defruti lagena, Et ficus Libyca gelata testa. Cum bulbis, cocleisque, caseoque: Piceno quoque venit à cliente, Parcæ ciftula non capax olivæ, Et crasso figuli polita coeno. Septenaria Tynthesis Sagunti . Hispanæ luteum rotæ toreuma Et lato variata mappa clavo . Saturnalia fructionora ... Annis non habuit decem Sabellus . De Phaetoute Encaustico.

P. Ncaustus Phaethon tabula depictus in hac est. Quid tibi vis, Dipyron, qui Phaetonta facis ?

In Papilum. crx.
In Papilum. crx.
L'Audari gaudes, laudatus, Papile, ploras;
Cur quæ visfieri, Papile, facta doles?
Pænitet oftenfæ prutigints? an magis illud
Fles, quod, laudari, Papile, defieris?

Ad Flacum. CN.

Ad Flacum. CN.

Meisse et al. Constant epigramana Flacce
Qui tantum luins illa, jocofqine putas.

Ille magis ludit, qui feribit prandia favi
Tereos, aut-cœnam, crude Thyefla, tuam:
Aut pueto liquidas aptantem Dædalon alas:
Pafcentem Siculas, aut Polyphemon oves.

A no-

A noffris procul est omnis vesica libellis:
Musa nec infano fyrmate nostra tumer.
Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant.
Confiteor, laudant illa, sed ista legunt.
In Caetilaum. ext.

Um tibi non effent fex millia, Cæciliane, Ingenti latè vetlus es hexaphoro. Postquam bis decies tribuit Dea cæca, sinumque Ruperunt numi: sactus es, ecce, pedes. Quid tibi pro meritis, & tantis laudibus optem? Dit reddant sellam, Cæciliane tibi.

Ad Cosmum. exis.

Hunc, quem sepe vides inter penetralia nostrat
Pallados, & templi limina, Cosme, novi.
Cum baculo, peraque senem, cui cana, putrifique
Stat coma, & in pessus fordida barba cadir,
Cerca quem nudi tegit uxor abolla grabati,
Cui dat latratos obvia turba cibos.

Esse putas Cynicum, deceptus imagine salsa.

Non est hic Cynicus, Coine: quid ergo? canis.

Ad Colinum. CXIII.

Cui Tarpejas licuit contingere quercus, Et meritas prima cingere fronde comas. Si fapis, utaris totis, Coline, diebus, Extremumque tibi femper adeffe putes, Lantificas nulli tres exorate puellas Contigit; observant, quem statuere, diem Divitior Crispo, Trasea constantior ipso, Lautior & mitido sis Meltore licet, Nil adicit penso Lachesis, susoque forum Explicat, & semper de tribus una secat.

Ad Lucium. extv.

Luci, loria temporum tuorum,
Qui Grajuna veterem., Tagumque nostrum
Argias generatus inter urbes
Thebas carmine canter, aut Mycenas,
Aut claram Rhodon, aut libidinose
Lædeas

Ledeas Lacedemonis palæftras. Nes Celtis genitos, & ex Iberis Noftræ nomina duriora terræ Grato non pudeat referre verfu , Sevo Bilbilim optimam metallo . Que vincit Chalybafque , Noricofque , Et ferro Plateam fuo fonantem . Quam fluctu tenui, fed inquieto Armorum Sali temperator ambit, Tutelamque , chorosque Rixamarum , Et convivia festa Carduarum . Ex textis Peteron rofis rubentem , Atque antiqua patrum theatra Rigas . Et certos jaculo levi Silaos, Turgentifque lacus , Petufiaque , Et parvæ vada pura Vetonifsæ, Et fanctum Baradonis ilicetum , Per quod vel piger ambulat viator, Et quæ fortibus excolir juvencis Curvæ Manlius arua Matinessæ. Hac tam ruftica , delicate lector , Rides nomina? rideas licebit . Hæc tam ruftica malo, quam Bichuntos . In Gargilianum. CXV.

M Unera quod fenibus, viduifq; ingentia mittis
Vis te munificum, Gargiliane, vocem?

Sordidius, nihil est, nihil est te spurcius uno,
Qui potes insidias dona vocare tuas:

tic avidis fallax indulget pischus hamus:

Sic avidis fallax indulget piscibus hamus:
Callida sic stultas decipit esca seras.
Quid sit largiri, quid sit donare, docebo,
Si nescis: dona, Gargiliane, mini.

Al Faustinam.

Um nos blanda tenent jucundi stagna Lucrini;
Et quæ pumiceis sontibus antra calent:
Tu colts Argiviregnum, Faustine, coloni,
Quo te bis decianus ducit ab urbe lapis.
Horti-

LIBER I.

Horrida sed seruent Nemeæi pestora monstri:
Nec satis est, Bajas igne calere suo.
Ergo sacri sontes, & litora sacra valete,
Nympharum pariter, Nereidumque domus:
Herculeos colles gelida vos vincite bruma,
Nunc Tyburtinis cedite frigoribus.

In Gallam. cavii.

In Stenebris luges anniflum, Galla, maritum,
Num plorare puder? vifine redire virum?
De Vipera elettro inclusa. caviii.

Lentibus Heliadum ramis, dum vipera repit Fluxit in obstantem succina gutta seram: Quæ dum miratur pingni se rore teneri, Concreto riguit vincita repenté gelu. Ne tibi regali placeas Cleopatra sepulero,

Vipera fi tumulo nobiliore jacet.

De Cariatio. cxix.

A Rdea sossitio, Castranaque rura petantur, Quique Cleonæo sidere servet ager Cum Tyburtinas damnet Curiatius auras, Inter laudatas ad Styga missus aquas. Nullo sata loco possis excludere: cum mors Venerit, in medio Tibure Sardinia est.

In Mancinum. cxx.

Onasse amicum tibi ducenta, Mancine, Nuper superbo latus ore jachasti.
Quartus dies est, in schola poetarum
Dum fabulamur, millibus decem dixti
Emptas laceruas munus esse Pompillæ,
Sardonycha verun, linetsque ter cinstum.
Duna sque smiles suscensia superbose discussione di superbose de la superbose

Ant & racere lingua non potest ista, Aliquando narra, quod velimus audire.

De Lycori. exxr.

Ybur in Herculeum migravit nigra Lycoris,
Omnia dum fieri candida credit ibi.

De Carelia. CXXII.

Um petit à Banlis mater Cærelia Bajas, Occidit insani crimine mersa steti. Gloria quanta perit vobis? hæc monstra Neroni Nee quondam justa præstiteratis aquæ.

De Horsis Julii Martialis. CXXIII.

Uli jugera pauca Martialis, Hortis Hesperidum beatiora . Longo Janiculi-jugo recumbunt; I ati collibus imminent receffus : Et planus modico rumore vertex Coelo perfruitur fereniore : Er curvas nebula tegente valles . Solus luce nitet peculiari . Puris leniter admoventur aftris ... Celfæ culmina delicata villæ . Hine feptem dominos videre montes, Et totam licet æftimare Romam . Albanos quoque, Tusculosque colles, Et quodcumque jacei fub Urbe frigus . Fidenas veteres , brevefque Rubras , Et , quod virgineo cruore gaudet . Annæ pomiferum nemus Perennæ; Illic Flaminia, Salariaque: Gestator, patet, effedo tacende, Ne blando rota fit molefta fomno, Quem nec rumpere nauticum celeufma, Nec clamor valet helevariorum, Cum fit tam prope Milujus , facrumque Lapfæ per Tyberim volent carinæ . . Hoc rus, feu potius domus vocanda eff , Commendat dominus; tuam putabis: Tam non invida, tamque liberalis,

Tan

4

Tam comi patet hospitalitate.
Credas Alcinoi pios Panates,
Aut satti modo divitis Molorchi.
Vos nunc, onnia parva qui putatis,
Centeno gelidum ligone Tybur,
Vel Pranetle domate, pendulamque
Uni dedite Setiam colono.
Dum, me judice, praeserantur istis
Juli jugera pauca Martialis.
De Philanide. exxtv.

O Culo Philanis semper altero plorat : Quo fiat istud, quæritis, modo ? lusca est. Ad Linum - CXXV.

Gifti vitam semper, Line: municipalem, Qua nihil omnind vilius esse potest.

Idibus, & raris togula est excusta Kalendis,
Duxte & æstates synthess una decem.

Saltus aprum, campus leporem tibi mist inemptum,
Sylva graves turdes exagitata dedit.

Raptus suminco venit de gurgite piscis:
Vina rubens sudit non peregrina cadus.

Nen nocuit reclisignis, nec Sirins agris:

Nec mersa est pelago, nec suit ulta ratis. Suppostra est blando nunquam tibi tessera talo; Alea sed parcæ sola suere nuces. Die ubi sti decies, mater quod avara reliquit? Nusquam est: secissi rem, Line difficilem.

In Pretosem. CXXVI.

Restorem pauper centum sesseria squarus
Orabat, cana notus amiesita;
Dicebatque suis hec tantum deesse trecentis,
Ut posse domino, plaudere justus eques.
Prestor ait: scis me Scorpo, Thalloque daturum,
Atque utinam centum millia sola darem.
Ah pudet ingrate, pudet ah mase divitis arce;
Quod non vis equiti, vis dare, Prestor, equo?

I N vitas centum quadrantibus, & benè cœnas.
Ut cœnem invitor, Sexte, an ut invideam?
De Leonum, & Leporum spettaculo.

CXXVIII.

Icto quod juga delicata collo Pardus fustinet, improbæque tigres Indulgent patientiam flagello : Mordent aurea qued lupata cervi, Quòd fræno Libyci domantur Urfi, Et quantum Calydon tuliffe fertur , Paret purpureis aper capiftris: Turpes effeda quod trahunt bisontes, Et moles dare juffa quod choreas Nigro bellua nil negat Magistro. Quis spectacula non putet deorum? Hæc transit tamen , ut minora , quisquis Venatus humiles videt leonum, Quos velox leporum timor fatigat. Dimittunt , repetuntque , amantque captos ; Et securior est in ore præda, Laxos cui dare , perviosque richus Gaudent , & timidos tenere dente , Mollem frangere dum pudet rapinam, Stratis cum modò venerint juvencis. Hæc clementia non paratur arte, Sed norunt cui serviant leones .

Ad Ovidium. cxx1x.

I N Nomentanis, Ovidi, quod nascitor agris
Accepit quoties tempora longa merum:
Exuit annola mores, nomenque seneda:
Et quicquid voluit, testa vocatur anus.
Ad Lucium Fullum.

Epè mihi dicis, Luci carissime Juli, Scribe aliquid magnim: desidiosus homo es. Otia da nobis: sed qualia seceratolim Macenas Flacco, Virgilioque suo.

Condere victuras tentem per fæcula chartas, Et nomen flammis eripuisse meum. In steriles campos nolont juga ferre juvenci : Pingue solum lassat, sed juvat ipse labor.

Ad Gallum · CXXXI.

Est tibi (sita; precor multos, crescarq; per annos)
Pulchra quidem, verum Transtyberina domus.
At mea Vipánas spectant cænacula laurus:
Factus in hac ego sum jam regione senex.

Migraudum est, ut mane domi te, Galle, falutem.

Es tanti , vel fi longiùs illa foret .

Sed tibi non multum eft, unum fi præfto togatum : Multum eft, hunc unum fi mihi, Galle, nego. Ipfe falutabo decima te fæpiùs hora :

Manè tibi pro me dicat avere liber.

De Iffa Catella Publii : CXXXII. Sía est paffere nequior Catulli. Isla est purior ofculo columbæ, Iffa eft blandior omnibus puellis , Iffa eft carior Indicis lapillis Issa est delicia catella Publi . Hanc tu., fi queritur , lequi putabis . Sentit triffitiainque, gaudiumque: Collo nixa cubat , capitque fomnos , Ut fuspiria nulla fentiantur . Et desiderio coasta tventris, Gutta pallia non fefellit ulla: Sed blando pede fuscitat, thoroque Deponi rogat], & monet levari : Caftæ tantus ineft pudor catellæ . Hanc ne lux rapiat fuprema totam, Picta Publius exprimit tabella, In qua tam similem videbis Iffam , Ut fit tam fimilis fibi nec Iffa . Islam devique pone cum tabella, Aut utramque putabis effe verani, Aut utramque putabis effe pictam .

Ad Velocem. CXXXIII.

S Cribere me quereris, Velox epigrammata longaIpse nihil scribis: tu breviora facis.

Ad Regulum. CXXXIV.

Um tibi fit Sophiæ par fama, & cura Deorum,
Ingenio pietas nec minor ipfa tuo.
Ignorat meritis dare munera, qui tibi librum,
Et qui miratur, Regule, thura dari.
In Prifcum. cxxxv.

Cum te non nossem, dominum, regemq; vocabam; Cum benè te novi, jam mihi Prifcuseris.

Ad Lettoren: CXXXVI.

Uzeumque Infi juvenis, še puer quondam, Apinafque hostras, quas nec ipfe jam novi., Majē collecare si bonas votes horas, te invidebis otio tuo, Jector:

A Valeriano Pollio petes Quincto, Per quem perire non licet meis nugis.

Ad Faultinum de Antulle Epitaphio. CXXXVII.

Os tibl vicinos, Faustine, Thelesphorus hortos
Fænius, & breverns, ndaque prata tenet.
Condidit hic natue cineres, nomenque sacravit,

Quod legis, Antulla, dignior ipse legi. Et Stygias æquum fuerat pates isset ad umbras, Quod quia non licuit, vivit, ut ossa colat.

Antulle Epishaphlum exxxviii.

10 cnemus aterno cinerum facravit honori
Fænius, & culti jugera pauca foli.
Hoc tegitur citò rapta fuis Antulla fepulchro:
Hoc erit Antullæ mitus uterque parens
si cupit huncaliquis, moneo, ne spetet, agellum:
Perpetuo dominis ferviet ifte suis.

In Lupeteum! CXXXIX.

Curris quoties, Luperce, nobis,
Vis mittam puerum, subinde dicis,
Cui tradas Epigrammaton libellum,
Lestum quem tibi protinus remittam?
Non est quod puerum Luperce vexes:

Lon-

Longum est, si velit ad Pirum venire; Et scalis habito tribus, sed altis. Quod quaris, propius petas licebit: Argi nempè soles subire letum: Contra Cæsaris est forum taberna, Scriptis politibus hinc., & inde totis, Omnos ut citò perlegas Poetas: Illinc me pete: ne 10ges Atreslum, (Hoc nomen dominus gerittabernæ:) De primo dabit, alterovè nido. Rasum pumice, purpuraque cultum Denariis tibi quinque Martialem.

Tanti non es, ais? sapis, Luperce.

Ad Cæsilinaum. exil.

Ui legiste satis non est Epigrammata centum, Nil illi satis est, Caciliane, mali.

## AR AR AR AR AR AR

M. VAL. MARTIALIS

# EPIGRAMMATON.

Ad Decianum Epistola.

Olid nobis, inquis, cum Epiftola? parunne tibi prestamus, si legimus epigrammata? Quid bic porrò distrute e, quod non posse respisor distrute e, quod non posse serio distrute e quod non posse serio distrute e quo contro distrute e vi del presenta cu income non egent, o contreta sut si su desse serio del mata lungua. la qua umque pagina vijum est, Episolam faciunt. Noli ergo, si tibi videt ur, yem facere vidiculam so togam faltanti inducere persone. Devique videas, ante deleste contra retairum setula. Ego inter illos sedeo, qui protinus con contra serio del ser

reclamant. Puto, mehercule, Deciane verune dies: Quid, fl feiae, cum qua, & quàm longa epifola nigotium fueris habiturus? leaque, quod exigis fias. Debebuns tibi, fi qui in hunc librum inciderint, quod na primam: paginam non lassi pervenient.

Ad Librum fuum . 1.
Er centena quidem poteras epigrammata ferre

T Er centena quideni poteras epigrammata ferre
Sed quis te ferret, prolegeretque liber?
At nunc fuccineti que fint bona difee libelli,
Hoc primum est brevior quod mihi charta perit.

Deinde, quod hac una peraget librarius hora,
Nec tantum nugis serviet iste meis.

Tertia res hæc est, quò i si cui fortè legeris, Sis licet usque malus, non odiosus eris.

Te conviva leget misto quincunce: fed ante Incipiat positus quam tepussie calix. Este tibi tanta cautus brevitate videris:

Hei mihi! quam multis fic quoque longus eris?

Ad Germanicum Cefarem. 11.

Reta dedit magnu, majus dedit Africa nomen Scipio quod victor, 'quodque Metellas habet. Nobilius domito tribuit Germania Rheno,

Et puer hoc dignus nomine, Casar, eras. Frater Idumaos meruit cum patre triumphos, Qua datur ex Cattis, laurea tota tua est.

Ad Sextum. 111.

S Exte, nihil debes, nil debes; Sexte, fatemur;
Debet enim, fi quis folvere, Sexte, poteft.

Ad Decianum. 14.

N E valeam, si non totis, Deciane, diebus, Et tecum totis noctibus este velim. Sed duo sunt, quæ nos distingunt, millia passim; Quatuor hæc sunt, cum rediturus eam.

Sæpe domi non es: cum sic quoque, sæpe negaris, Vel tantum caussis, vel tibi sæpe vacas. Tetamen, ut videam, duo millia non piget ire s

Ut te non videam', quatuor ire piget .

---

Ad Severum. Nunc, edere me jube libellos: Lectis vix tibi paginis duabus, Spectas s'a xaroliov , Severe , Et longas trahis oscitationes. Hæc funt , quæ relegente me folebas Raptim fcribere , fed Vitellianis . Hæc funt fingula, quæ finu ferebas. Per convivia cuntta , per theatra. Hæc funt , aut meliora, fi qua nescis. Quid prodest mihi tam macer libellus ? Nullo cratfior ut fit umbilico Si totus tibi triduo legatur ? Nunquam deliciæ fupiniores . Laffus tam cito deficis viator? Et cum currere debeas Bovillas , Interjungere quæris ad Camænas? I nunc , edere me jube libellos . In Attalum. VI.

Eclamas belle, caussa agis, Attale, bellè, Historias bellas, carmina bella facis. Componis bellè nimos, Epigrammata bellè. Bellus Grammaticus, bellus es Astrologus. Et bellè cantas, & falias. Attale, bellè, Bellus es arte lyræ, bellus es arte pilæ. Nil benè cum facias, facis attanen ommia bellè, Visidicam quid sis em agnus es ardelio.

Ad Lettorem. v11.

Si qua videbuntur chartis tibi, Lettor, in istis
Sive obscura nimis, sive Latina parum.
Non meus est error: nocuit librarius illis,
Dum properat versus annumerare tibi.
Quod si non illum, sed me peccasse putabis:

Tunc ego te credam cordis habere nihil.

Ista tamen mala sunt (quasi nos manisesta negemus)

Hac mala sunt; sed tu non meliora facis.

Udd fronte Sclium nubila vides, Rufe, Quod ambulator porticum terit ferus: Lugubre quiddam, quod tacet piger vultis, Quod pænè terram tangit indecens nafus, Er dextra petus pulfat, & comam vellit, Non ille amici fata luger, aut fratris, Uterque natus vivir, & precor vivat. Salva eff, & uxor, farcinæque, fervique; Nihil colonus, villicusque decoxie-Mæroris igitur caussa quæ est? domi cœnat.

The spinimum.

Sse quid hoc diež, quòd olent tua basia myrthä,
Quodq;tibi est semper nan alienus odor? (per:
Hoc mihi suspessi est, quòd oles benè, Posthume, sePosthume non benè oler, qui benè semper olet.

Ad Sextum. x.

E T judex petit , & petit patronus, Solyas censeo, Sexte creditori.

De Selio . XI.

Nil intentatum Selius, nil linquit invaulum
Coenandim quoties jom videt effe domi.
Currit ad Europem, & te, Paulline, uosque
Laudat Achilleos, sed sine fine pedes.
Si nihi Europe fectit, tum Septa petuntur,
Si quid Phyllirides præstet, & Æsonides. (tat,
Hinc quoque deceptus Memphitica templa frequenAffidet & cathedris moesta juvenca tuis.

Inde petit centum pendentia testa columnis; Illine Pompeii dona, nemusque duplex. Nec Fortunati spernit, nec balnea Fausti, Nec Grylli tenebras, Æoltamque Lupi. Nam thermis iterum cunstis, iterumque lavatur:

Omnia cum feçir, fed renuente Deo.
Lotus ad Europes tepidæ buxeta recurrit a
Si quis ibi ferum earpat amicus iter.
Perte, perque tuam, vector celebrate culinam,

Ad cœnam Selium tu, rogo, Taure, voca.

In Hermum . X11.

Uod nulli calicem tuum propinas, Humane facis, Herme, non superbè. In Zoilum. XIII.

Z Ollus agrotat, faciunt hanc ftragula febrem, Si fuerit fanus, coccina quid facient? Quid thorus à Nilo, quid Sidone tindus olenti? Ottendit flutes quid nifi morbus opes?

T Onstrix Suburze faucibus sedet primis.

Cruenta pendent qua flagella tortorum,

Argique letum multus obsidet sutor.

Sed ista tonstrix, Ammiane, non tondet.

Non tondet; inquis ? ergo quid facit? radit.

In Maximum. xv.

Apto tud, pudet, heu, fed capto, Maxime, cœnam
Tu captas alias: janı fumus ergo pares.
Mane falutatum venion tu diceris ifse

Ante falutatum; jam sumus ergo pares. Sum comes ipse tuus, tumidique anteambulo regis e Tu comes alterius, jam sumus ergo pares.

Ese sat est servini, jam nolo vicarins esse:

Qui rex est, regem, Maxime, non habeat.

Ad Zoilum, xvi.

Poelicem fieri credis me Zoile, cena t Fœlicem cœna, Zoile deinde tua? Debet Aricino cenviva recumbere clivo, Quemtua fælicem, Zoile, cœna facit De Paullo. xv11.

Armina Paullus emis, recitat sua carmina Paul-Nani quod emas, possis dicere jure tuam In Post humum. xviii.

B Asia das aliis, aliis das Posthume, dextram:
Dicis, utrum mavis, elige: malo manum.

De Eodem . xix.

Ulid mihi vobjictu est, o Phabe, novemg; sorores?

Ecce nocet vati Musa jocosa suo.

Dimidio nobis dare Posthumus ante solebat

Basia, nunc labro ccepit utroque dare.

De Eodem. xx.

On dicam, licet usque me rogetis, Quis fit Posthamus, in meo libello. Non dicam, quid enim mihi necesse est, Has offendere basationes,

Quæ se tam bene vindicare possunt?

Ad Candidum. xxx

S I det iniqua tibi triftem forruna reatum,
Si jubear partia damnatum excedere terra,
Per freta, per fcopulos exulis ibo comes,
Dat tibi divitias: ecquid funt ifla duorum?
Das partem? multum eft; candide, desaliquid?

Das partem? multum eff; candide, desaliquid?
Mecum eris ergo mifer, quòd fi Deus ore ferene
Annuerit fœlix, Candide, folus eris
Ad Gallam. xxxxx

D'As nunquam, semper promittis, Galla, roganti Si semper sallis, jam rogo: Galla, nega. Ad Bithynicum. xxxxx.

Ubd quereulu spirat, quod acerbu Nævia tuste, Inque tuos mittit sputa subinde sinus, Jam te rem sastam, Bitbynice, credis habere?

Erras: blanditur Nævia, non moritur.

De Selio. 1881.

Addantem Selium, conas cum retia tendit, Accipe, five legas, five patronus agas.

Effectè, graviter, citò, nequiter, enge, beatè. Hoc volui : facta est jam tibi cona, tace.

Ad Rufum. xxv.

Dife, vides illum fubfellia prima tenentem, Cujus & thinc lucet fardonicata manus:

Quaque Tyron toties epotavere lacernæ,

Et toga non tackas vincere justa nives;

Cujus

Cuius olet toto pinguis coma Marceliano, Et splendent vulso brachia trita pilo . Non hesterna sedet lunata lingula planta . Coccina non læfum cingit aluta pedem . . Et numerola linunt ftellantem fplenia frontem . Ignoras quis fit ? fplenia tolle , leges . In Cajum. xxvi.

Utua viginti sestertia forte rogabam, Quæ vel denanti non grave munus , erant . Quippè rogabatur fidusque , vetusque sodalis , Et cuius laxas , arca flagellat opes . Is mihi , Dives eris , fi cauffas egeris , inquit , Quod peto da , Cai non peto consilium . In Ponticum . XXVII.

Is mihi cu Balbo eft nt Balbum offendere no vis Pontice, cum Licino ek: hic quoque magnusho-Vexat sæpe menun Patrobas confinis agellu: (mo esta Contra libertum Cæfaris ire times .

Abnegat : & retinet noftrum Laronia-fervum ; Respondes: orba eft: dives; anus, vidua. Non benè, crede mihi : servo servitur amico : Sit liber , dominus qui volet effe meus .

Ad Phebum. XXVII. Um fint crura tibi fimulent que cornua Luna, In rhytio poteras, Phoebe, lavare pedes. Ad Pannicum. XXXX

Eftere te nelim , fed nec turbare capillos , Splendida fit nolo , fordida nolo cutis . Nec tibi mitrarum , nec fit tibi barba reorum , Nolo virum n-minm , Pannice , nolo parum. Sunt tibi crura pilis , & funt tibi pellora fetis Horrida : fed mens eft , Pannice , vulfa tibi . In Cecilianum. xxx.

Vicquid ponitur , hinc , & inde , verris , Mammas fuminis, imbricemque porci, Communemque duobus artagenam . .. Mullum dimidium , lupumque totum . Murenæque latus , femurque pulli ,

Stillantemque alica sua palumbum, Mac cum condita sunt madente mappa, Traduntur puero domum sterenda. Nos accumbimus otiosa turba. Ullus si pudoi est, repone cœnam, Cras te, Caciliane, non vocavi.

Olid min reddat ager quaris, Line, Nomenta-Hoc min reddit ager: te, Liue, non video.

Ri Tongilius malè dicitur hemitritzo.

Novi hominis mores: efurit, atque sitit.

Subdola tenduntur crassis modo retia turdis:

Hamus, & in mullum mittirur, atque lupum.

Goetuba siccentur: quæque annus coxuit Opimi,

Condantur parco fusca Falerna vitro . Omnes Tongilium medici justere tavari : O stulti ? febrem creditis esse ? gula est .

In Maximinam . XXXIII. R Ide, fi fapis, à puella ride. Sed non dixerat omnibus puellis ...... Verum ut dixerit omnibus puellis, Non dixit tibi ; te puella non es : Nam tres funt tibi , Maximina , dentes , Sed plane, piceique, buxeique : Quare fi fpeculo , mihique credis , Debes non aliter timere rifum , Quam ventum Spanius, manumque Priscus ; Quam cretata timet Fabulla nimbum, Ceruffata timet Sabella Solem . Vultus induito magis feveros, Quam conjux Priami, nurufque major : Mimos tidiculi Philistionis Et convivia nequiora vita, Et quidquid lepida precacitate Laxat perspicuo labella rifu. Te mæftæ decet affidere matri

Lugentique virum, piumque fratrem, Et tantum tragicis vacare Musis. At tu judicium fecuta noftrum ,

Plora fi fapis, à puella, plora. In Candidum. XXXIV. T Qiva φιλων hæc funt, hæc sut tua, Cadide, κειρά, Quæ tu magniloquus nocte, dieque fonas. Te Lacedamonio velat toga lota Galcio, Vel quam seposito de grege Parma dedit : At me , que passa est furiofi cornua tauri . Noluerit dici quam pila prima fuam . Mifir Agenoreas Cadmi tibi terra lacernas :

Non vendes nummis coccina nostra tribus : Tu Lybicos Indis suspendis dentibus orbes: Fulcitur testa fagina mensa mihi .

Immodici tibi flava tegunt chrysendeta mulli e Concolor in nostra , cammare , lance rubes -Ex opibus tantis veteri, fidoque fodali

Das mihil , & dicis , Candide oud olaw? Ad Sextum .. XXXV.

Mi seu famulum, togamve pexam, Seu tres , ut puto , quatuorve libras , Sextus protinus ille fænerator ... Quem noftis veterem meum fodalem , Ne quid forte petam , timet , cavetque ,\_ Et fecum, fed ut audiam, fufurrat : Septem millia debeo Secundo ,. Phæbo quatuor, undecim Phileto, Et quadrans mihi nullus eft in arca . O grande ingenium mei sodalis! Durum eft , Sexte , negare , cum rogarise Quanto durius, ante, quam rogeris. Ad Nevolum ..

XXXVI-Lorida per varios ut: pingitur. Hybla colores Cum breve Sicania ver populantur apes: Sic tua suppositis perlucent præla incernis, Sic micat innumeris arcula synthesibus -Atque

Atque unam vestire tribum tua vellera possune: Appla non uno que grege terra tulit; Tu specias hyennem succincit lenus amici, (Proh scelus!) & laieris frigora trita mei. Quantum erat, inselix, pannis sraudare dinobus? Non metuas, mortem Nevolæ, sed timess.

Ad Rufum. xxxvii.

Auponen, laniumque, balneumque,
Tonforem, rabulamque, calculosque,
Et paucos, sed ut eligam libellos,
Unum non nimium rudem sodalem;
Haze præsta mihi, Ruse, vel Butuntis
Et thermas tibi habe Neronianas.

Ad Maximum. XXXVIII.

V Is fieri liber; mentiris, Maxime, non vis
Sed fieri fi vis, hac ratione pores.
Liber eris, cœnare foiis fi, Maxime, nolis
Vejentana tuajn fi domat uva fitim.
Si ridere potes miferi chryfendeta Cinnær.
Contentus noftra fi potes efse tôga.
Si leve balneolum gemino tibi vincitur affe:
Si tua non redus tedta fubire potes.
Hæc tibi fi vis eff, fi mentis tanta poteftas;
Liberior Partho vivere Rege potes.

Ad Sentum. XXXIX.

V Is te, Sexte, coli, volebam amare,
Parendum est tibi, quod jubes, coleris.

Sed site colo, Sexte, non amabo.

In Fistum Divite.

H Ic, quem videtis greffibus vagis lentum, Amethydinatus media qui secat septa. Quem non laceruis Publius meus vincit, Non ipse Codrus alpha panulatorum: Quem grex togatus sequirur, & capillatus. Recensque sella, lintessque, Jorisque, Oppigneravit ad modo Claudii mensam Vix octo nummis annulum, undecenaret.

In Zoilum. vii.

P Exatus pnichre, rides mea, Zoile, trita.
Sunt hæc trita quidem, Zoile, sed mea sunt.
De Cænatione Cæsaris, quæ appellatur
Mica. xl11.

M lea vocor, quid sim cernis? cœnatio parva, Ex me Cælareum prospicis, ecce, tholum. Frange toros, pete vina, rosas cape, tingere nardo. Ipse jubet mortis te meminise Deus. Ad Hyllum. hirr.

Uraris quecumque potes, puer Hylle, Tribuni:
Supplicium, tantum dum puerile times,
Vætibi, dum ludis, mulctabere, jam mihi dices,
Non licet hoc: quid, tu quod facis, Hylle, licet!
In Laurum. xlv.

Dum modo caussidicu, dum te modo rethora sin-Et non decernis, Laure, quid esse velis; (gis, Peleos, & Priami cranssti, vel Nestoris annos, Et suerat sorum jam tibi desinere.

Incipe, tres uno perierunt rethores anno: Si quid habes animi, si quid in arte yales.

Si fchola damnatur, fora litibus omnia fervent;

Ipfe potest fieri Marsya caussidicus.

Eja age, rumpe moras, quo te spestavimus usque?

Dum quid sis dubitas, jam potes esse nihil.

In Salejanum.

Us tristiorem cernimus Salejanum; An capsa levis est; extuli, inquis, Uxorem. O grande fati crimen! o gravem casum! Illa, illa dives mortua est Secundilla Centena decies, quæ tibi dedit dotis! Nollem accidifset hoc tibi, Salejane.

In Lalagen. xivi.

Nus de toto percaverat orbe comarum
Annulus, incetta non bene fixus acu.
Hoc facinus Lalage speculo, quo viderat, nita est :
Et cecidit sectis icha Plecusa comis.

Define jam Lalage triftes ornare capillos,
Tangat & infanus nulla puella capnt.
Hot falamandra notet, vel fava novacula nudet
Ut digna speculo stat imago tuo.
In Possumum. xiviti.

Curris quocumqiloco mihi Pothume, clamas, Protinus, & prima est hæc tua vox: quid agis? Hoc, si me decies una conveneris hora, Dicis, habes puto tu, Pothume, nil quod agas.

Uod te nomine jam tuo faluto, Quem regem, & dominum prius vocabam, Ne îne discris cise contumacem. Totis pilea farcinis redemi: Reges, & dominos habere debet Qui se non habet, atque concupiscit, Quod reges, dominique concupiscunt: Servum si potes, Ole, non habere, Et regem potes, Ole, non habere.

In Clafficum. xlix.

I Nvittim-comare foris te, Claffice, diele:
Si non mentiris, Claffice, difpeream
lpfe quoque ad comam gaudebat Apicius ire,
Cum comaret, erattrifitor ille, domi
Si tamen invitus vadis, cur, Claffice; vadis?
Cogor, ais, verum eft; cogitur & Selius.
En rogat ad comam Melior te, Claffice, reflamGrandia verba ubi funt è fi vir es; écoc nega-

Ad Cecilianum. 1.

Andidius inhileste, Ceciliane, notavi,
Si quando ex nostris disticha panca legis.
Protinus aut Marsi recitans, aut scripta Catulli,
Hac mihi das, tanquam deteriora legas.
Ut collata magis placeant mea è credinus illude.
Malo tamen recites, Ceciliane, tua.

Inclum togatis polt, & ante Saufejum,
Quanta reduci Regulus folet turba,

63 Ad alta tonsum templa cum reum misit , Materne , cernis ? invidere nolito . Constatus ifte fit , precor , tuus nunquam : Hos illi amicos, & greges togaterum Fusciculenus præftat , & Paventinus . De Leone . 111.

7 Erbera fecuri folitus leo ferre magistri, Infertamque pati blandus, in ora manum ... Dedidicit pacem fubito feritate reverfa , Quanta nec in Lybicis debuit effe jugis . Nam duo de tenera puerilia corpora turba, Sanguineam raftris quæ renovabat humum . Sævus , & infelix furiali dente peremit.

Martia non vidit majus arena nefas. Exclamare libet, crudelis, perfide prædo, A noftra pueris parcere difce lupa.

De Mario . IIII. Rgenti libras Marius tibi quinque reliquit. A Cui nihil ipse dabas , is tibi verba dedit . In Cosconiune. 114:

Osconi , qui longa putas Epigrammata nostra , Utilis ungendis axibus effe potes. Hac tu credideris longum ratione coloffum Et puerum Bruti dixeris effe brevem: Disce quod ignoras, Marsi, doctique Pedonis Sepe duplex unum pagina tradat opus . No funt longa, quibus nihil eft, quod demere postis, Sed tu , Cofconi , difticha longa facis .

Ad Cacilianum . lvi. Stivo ferves ubi pifcem tempore quæris? In thermis ferva , Ceciliane , tuis .

In Naficcam. lvs. Nvitas tunc me , cum fcis , Nafica , vocatum. Excusatum habeas me, rogo, como domi. De Fannio. Ivis,

Ollem cum fugeret, fe Fannius ipfe peremit, Hic rogo , non furor eft , ne moriate, meri ?

Axior hexaphoris tua fit lestica licebit:

Dum tamen hæc tua fit Zoile, fandapila.

Ad Ponticum. 11x.

A Bleiffa fervum fingis, quid, Pontice, lingua?

Nescis tu populum, quod tacet ille, loqui?

De Preposteris donis. lx.

V Imine clausa levi niveæ custodia costæ,
Hoc tibi Saturni tempore munus erit.
Dona quod æstatis miss tibi mense Decembri,
Si quæreris, rasam tu mishi mitte togam.

Ad Classicum. 1x1.

O uod nec carmine glorior supino,
Nec retrò lego Socaden cinaedum,
Nuquam Græcula quod recantat Echo
Nec dictat mihi luculentus Artis
Mollem debilitare Galliambon;
Non sim: Classice, tam malus Poeta

Quid fi per graciles vias Petauri Invitum jubeas fubire Ladam ? Turpe eff difficiles habere angas 2 Et fultus labor est ineptiarum. 2 Scribat carmina circulis Palæmon : Me ratis jurat auribus placere .

In Mamercum. IxII.

N Il recitas, & vis, Mamerce, poeta videri.
Quicquid vis esto, dummodo nil recites.
In Gaurum. 18881.

Old nimio gandes noctem producere vino, Ignosco; vieium, Gaure, Catonis habes. Carmina quòd scribis Musis: & Apolline nullo, Laudari debes: hoc Ciceronis habes. Quòd vomis, Antoni: quòd luxuriaris, Apici:

Quod vomis, Antoni: quod luxuriaris, Apici:
Quod blateras, vitium, dic mihi, cnjus habes?
Ad Quintilianum:

IXIV.

Q Tinchiliane, vagæ moderator summe juventæ, Gloria Romanæ, Quinchiliane, togæ: ViLIBER II.

Vivere quod propero pauper, nec inutilis annis, Da veniam: properat vivere nemo satis. Differat hoc, patrios optat qui vincere census,

Atriaque immodicis arcat imaginibus.

Me focus, & nigros non indignantia fumos

Testa juvant, & fons vivus, & herba rudis. Sit mihi verna satur, sit non dostissima conjux, Sit nox cum sonno, sit sine lite dies.

Petit à Cafare jus trium liberorum. Ixv.

Berum certa falus, terrarum gloria, Cæfar,

Sospite quo magnos credimus esse Deos :
Si festinatis toties tibi lecta libellis
Detinuere oculos carmina nostra tuos.

Quod fortuna vetat fieri, permitte videri: Natorum genitor credar ut effe trium. Hæc, fi displicui, suerint solatia nobis:

Hæc fuerint nobis præmia, si placui.
De eodem ad Uxorem. lxvi.

Atorum mihi jus trium roganti,
Musarum pretium dedit mearum.
Solus qui poterat : valebis uxor:
Non debet Domini perire minnus.
Ad Regulum. Lyvit.

P Rimus ubi est, inquis, cum sit liber iste secudus? Quid saciam, si plus ille pudoris habet? Tu tamen hunc sieri si mavis, Regule, primum? Unum de titulo tollere jota potes.

# AR OR OR OR OR OR

M. VAL MARTIALIS

# EPIGRAM MATON,

Ad Lestorem. I.
Octibi, quicquid id est, longinquis mittit ab
Gallia, Romanæ nomine dicha togæ. (oris
Hunc

Hunc legis , & laudas librum fortalse priorem . Illa , vel hæc mea funt , quæ meliora putas . Plus fanè placeat , domina qui natus in Urbe eft :-Debet enim Gallum vincere verna liber . Mittit Librum Fauftino . 11.

C Ujus vis fieri libelle munus? Festina tibi vindicem parare : Ne nigram citò raptus in culinam Cordyllas madida tegas papyro, Vel thuris , piperifque fis cucullus . Faultini fugis in finum ? fapilti . Cedro nunc licet ambules perunctus Et frontis gemino decens honore Pictis luxurieris umbilicis, Et te purpura delicata valet , Et cocco rubeat superbus index. Illo vindice nec Probum timeto . Ad Librum fuum ..

R Omam vade liber : fi venezis unde , requiret : Æmiliæ dices de regione Viæ. Si quibus in terris , qua fimus in urbe , rogabit , Corneli referas me , licer , else foro . Car abfim , quæret ? breviter tu multa fatere , Non poterat vanæ tædia ferre togæ.

Si , quando veniet ? dicet : tesponde, Poeta Exierat , veniet , cum citharcedus erit . Ad Eundem. 1 V.

TIs commendari fine me curfurus in Urbem , Parye liber multis ? an fatis unus erit ? Unus erit , mihi crede , fatis , cui non eris hospes , Julius affiduum nomen in ore meo. Prorings hunc primi quæres in limine telli, Quos tennit Daphnis , nunc tenet ille, Lares .

Eft illi conjux, quæ te manibusque, sinuque Excipiet , vel & pulverulentus eas. Hos tu feu pariter , five , hanc , illumve priorent

Videris: hoc dices, Marcus avere jubet.

Hoc

LIBER III.

Hoc satis est alios commendet Epistola: peccar Qui commendandum se putat esse suis.

Ad Marcellinum. Venus tibi posi dus numeratur tertia Majas ; un marcelline, tuis bis celebranda facris. Imputat athereos ortus hac prima parenti, Libat florentes hac tibi prima genas.

Magna licèt dederit jucundæ munera vitæ,
Plus nunquam patri præfitit illa dies.

De Sportula. vt.

Entum milelli janı valete quadrantes,
Anteambulonis congiarium laßi,
Quos dividebat balneator elixus.
Quid cogitatis ò fames amicorum?
Regis superbi sportulæ recesserunt.
Nihil stopharum est ; jam slarium dandum est.

THaida vult foßlam Quintus: qua Thaida? lusca: Unum oculum Thais non habet, ille duos.

V Ersculos in me narratur scribere Cinna:
Non scribit, cujus carmina nemo legit.
In Philemusum. 1x.

Onstituit, Philomuse, pater tibi milita biua Menstrua, perque omnes præsitit illa dies, Neguitiam premeret cum crastina semper egesta, Et vitiis essent danda diurna tuis:

Idem ce moriens hæredem ex affe reliquite .

Enhæredavit te , Philomuse , pater .

In Fabullune. x.

Nguentum (fateor) bonum dedisti.
Convivis here, sed nihil stidisti.
Res falsa est, benè olete, & essurire.
Qui non cœnat, & ungitor, .Fabulle,
Hic verè mihi mottus videtur.
In Naviam. xx.

Dum no vis leporem du non vis carpere multu, Et plus quam patri, Nævia; parcis apro:

Accufas, rumpifque coquum, tanquam omnia cruda Attulerit, nunquam fic ego crudus ero. De Tuccio. xxx.

Profectus ex Hispania.

Occurrit illi sportularum fabula,

In Cerdonem . XIII

As gladiatores, sutorum regule, Cerdo, Quodque tibi tribult subula sica rapit. Ebrius es: nec enim saceres id sobrius unquam, Ut swelles corio ludere, Cerdo, tuo. Lussist; satis est: sed te, mishi crede, memento Nunc in pelicula, Cerdo, tenere tua. In Sabidium. XIV.

Circimiata diu mentis feriblita fecundis; Sed magis ardebat Sabidi gula; protinus ergo Sufflavit buccis terque, quaterque fuis. Il quidem tepuit, digitofque admittere vifa eft: Sed nemo potuit tangere: merda fuit.

In Maximum. xv.

P Erfrixisse tuas, questa est præfatio, fauces:
Cum te excusaris, Maxime, quid recitas?

De Vipera in one Ursa enee. xvi.

Roxima centenis oftenditur ursa columnis,
Exornant sidæ, qua platanoma seræ.
Hujus dum patulos alludens tentat hiatus
Pulcher Hylas, teneram mersir in ora manum.
Vipera, sed cæco scelerata latebat in ære,
Vivebatque anima deteriore fera.

Non sensique anima deteriore sera .

Non sensit puer esse dolos, nisi, dente recepto >
Dum perit, ò facinus, falsa quod ursa suit!

De Canio Ruso. xvii.

D Ic Musa quid agat Canius meus Rusus? Uttumne charris tradit ille victuris Legenda temporum asla Claudianorum? An quæ Neroni salsus adstruit scriptor?

Αn

An æmulatur improbi jocos Phædrit? Lascivus elegis , an severus herois ? An in cothurn's horridus Sophocleis . An otiofus in schola Poctarum Lepore tinctos Attico fales narrat ? Hinc fi recessit porticum terit templi ? An fpatia carpit lentus Argonautarum An delicatæ Sole rurfits Europæ Inter tepentes post meridiem buxos Sedet, ambulatve liber acribus curis? Titine thermis, an lavatur Agrippæ, An impudici balneo Tigillini? An rure Tulli fruitur , atque Lucani? An pollionis dulce currit ad Quartum? An æftuantes jam profectus ad Bajas, Piger Lucrino naviculatur in stagno? Vis feire, quid agat Canius tuns? ridet .

Vis scire, quid agat Canius tuns? ridet.
In Crudelem Dominum à fideli famulo
fervatum. xv111.

DRoscriptum famulus servavit fronte notatus,

Non fuit hæc domini vita, sed invidia.

Ad Cassanum de Cenio. \*\*xxx.

Strenas, hilarem navigantium pænam,
Blandaique mortes, gandiumque crudele,
Quas nemo quondam deferebat auditas,
Fallax Uliffes dicitur reliquiffe.
Non miror: illud, Gaffiane, mirarer,
Si fabulantem Cænium reliquiffet.

In M. Antonium . xx.

Ar feelus admist Phariis Antouius armis :
Abfeidic vultus ensis uterque sacros .
Illod , laurigeros ageres cum læta triumphos ,

Hoc tibi, Roma, caput, cum loquereris, erat.

Antoni tamen eftpejor, quam caufa Phothini:

Hic facinus domino præfitit, ille fibi

De Pigris Nausis. xxx.

C Estatis, pueri, nihilque mostis, Vatreno, Æridanoque pigriores.

Qiie-

Quorum per vada tarda navigantes, Lentos figisis ad celeusma remos as Jam prons Phaethonte sudat Æthon, Exartítque dies, & hora lassos Interjungit equos meridiana. At vos tam placidas vagi per undas Tuta luditis otium carina. Non nautas puto vos, sed argonautas. In Betitum. XXXII.

Nec lepus est unquam, nec tibi gratus aper . Nec te liba juvent, nec festa quadra placenta:

Nec Libye mittit, nec tibi Phasis aves...
Capparin, & putri cepas alece natantes,

Et pulpam dubio de petăsone voras . Teque juvant gerres , & pelle melandrya cana ; Resinata bibis vina , Falerna sugis . Nescio , quod stomachi vitium secretius esse Suspicer: an nummis parcis avare quis ? Ad Paullinum . XXIII.

R Em peragit nullam Sertorius, inchoat omnes, Hune ego, quando bibit, non puto perficere.

In Apicium. xxv.

Par Apiciam . And I maledicis , Apicia Rumor ait , linguæ re tamen effe malæ .

In Zoilum . xxvi .

Ouviva quisquis Zoili potest effe. Summeniapas centet inter uxores, Gurtaque Ledes sobrius bibat testa: Hoc esse ledes sobrius bibat testa: Hoc esse ledes sobrius bibat testa: Hoc esse ledes sobre esse ledes contendo Jacet occupato galbanatus in testo, Cubitisque trudichinc, & inde eonvivas, Essumble esse les esse le

Et æstuanti tenue ventilat frigus Ancilla prafino concitata flabello: Fugatque muscas myrtea puer virga. At ipie retroflexus ad pedum turbam Inter catellas anserum exta lambentes Partitur apri glandulas palæftritis, Ligurumque nobis faxa eum ministrentur . Vel cocta tumis musta Massilitanis: Opimianum morionibus pectar Crystallinisque , myrrhinisque propinat , Et Cosmianis ipse fusus ampullis, Non erubescit murice aureo nobis Dividere Leda pauperis capillare. Septunce multo deinde perditus ftertit : Nos accubamus, & filentium ronchis Præstare justi, nutibus propinamus. Hos impudentis patimur illius fastus, Nec vindicare, Rufe, possumus? regnat. · In Zoilum . XXVII.

Ndecies una furrexti Zoile coma, Et mutata tibi est synthesis undecies. Sudor inhæreret madida ne veste retentus, Et laxam tenuis lædetet auracutent.

Quare ego non sudo, qui tecum; Zoile, cœno? Frigus enim magnum synthesis una facit.

Ad Vulcanum. XXVIII.

Ualiter Assyrios renovant incendi

Ualiter Assyrios renovant incendia nidos, Una decem quoties secula visit avis: Taliter exuta est veterem nova Roma senestam, Et sumpsit vultus præsidis ipsa sui-Jam precoriblitus nostræ, Vulcane, querelæ, Parce: sumus Martis turba, sed & Veneris.

Parce pater: fic: Lemniacis lasciva catenis
Ignoscat conjux. & patienter amet
In Vetustillam. xxxx-

Cumtibi trecenti Confules, Vetustilla, Et tres capilli, quatuorve sut dentes, Pectus cicadæ, crusculumque formicæ:

Rago-

Rugosiorem cum geras stola frontem . Et Aranearum caffibus pares mammas, Cum comparata riclibus tuis ora Niliacus habeat crocodilus angusta: Meliusque ranæ garriant Ravennates, Et Adrianus dulcius culex cantet. Videasque quantum nochuæ vident manè Et illud oleas , quod viri capellarum : Cum Bruma mensem fibi tibi per Augustum Regelare nec te pestilentia possit : Andes ducentas nuptum ire post mortes, Virumque demens cineribus tuis quæris Prurire : quid farrire fi velit faxum ? Quis conjugem te, quis vocabit uxorem, Philomelus aviani quam vocaverat nuper. Quod si cadaver exigis toum duci : Sternatur' à Coricle triclinio lectus, Thalaffionem qui tuum docet folus , Uftorque tædas præferat novæ nuptæ. Intrare in istum fola mors potest lectum. Ad Rufum . xxx.

Sse negas cochum leporem , poscisque flagella . Mavis, Ruse, coquum scindere, quam leporem .

In Nevolum. xxxi.

Nevolum. xxxi.

Unquam dicis ave, sed reddis, Nævole, semper,
Quod prior, & corvus dicere sepe solet.
Cut hoc expectes à me rogo, Nævole, dicas:
Nam, puto, nec melior, Nævole, nec prior es
Præmia laudato tribuit mihi Cæsar uterque,
Natorumque dedit jura paterna trium.

Ore legor multo, notumque per oppida nomen Non expectato dat mihi fama rogo Est & in hocaliquid, vidit me Roma Tribunum,

Jam jam tu prior es , Nævole , vincis : ave .

LIBER III.

73

Rasci nostro non debes, Cerdo, libello:
Ans tua; non vita est carmine laca meo.
Innocuos permitre fales, cur ludere nobis
Non liceat, licuit si jugulare tibi?

Non liceat, licuit si jugulare tibi ?

Ad Rufum. xxxIII.

Ilrorem sevra tibi. Ruse. remisir

Urforem fexta tibi, Rufe, remissmus hora, Carmina quem madidum nostra tulisse reor. Imbribus immodicis cœlum nam forte rubeat:
Non aliter mitti debuit isse liber.

# BE BE BE BE BE

M. VAL. MARTIALIS

EPIGRAMMATON.

LIBER QUARTUS.

De Natali Domitiani . 1.

Estaris alma dies, & luce facratior illa, Conscia Distanna qua tulit Ida Jovem.
Longa, precor, Pylioque veni numerostor avo: Semper, & hoc vultu, vel meliore snice.
Hic colat Albano Tritonida multus in auro:

Perque manus tantas plurima quercus eat.
Hic colat ingenti redeuntia sæcula lustro,

Et que Romuleus facra Terentus habet.

Magna quidem, Superi, pétimus, fed debita terris,
Pro tanto que funt improba vota Deo?

De Horatio. 11.

Pedtabat modo folus inter omnes
Nigris munus Horatius lacernis,
Cum plebs, & miner ordo, maximufque
Santto cum duce candidus federet
Toto nix eccidit repente colo,
Albis spedtat Horatius lacernis.

Dε

De everons.

A Dípice quàm densinn tacitarum vellus aquaru Destruction vultus Cæsaris, inque sinus. Indulget tamen ille Jovi, nec vertice moto Concretas pigro frigore ridet aquas. Sidus Hyperborei solitus lassare Bootæ, Et madidis Helicen dissimulare comis. Quis siccis lascivit aquis, & abæthere ludit? Suspicor has pueri Cæsaris essenties. In Ballam. 19.

O Ued ficcæ redolet palus lacumæ, Crudarum nebulæ quod Albularum, Pitcinæ vetus auta quod marinæ, Quod preffa piger hircus in capella, Lafii Bardiacus, quod evocati, Quod bigunia Sabbatatiorum, Methorum quod anhelius reorum, Mortorum quod anhelius reorum, Quod figurcæ mortens lucerna Ledæ, Quod dupis fuga, viperæ cubite, Quod vipis fuga, viperæ cubite, Mallem, quam quod oles, odere Baffa.

Virbonus, & pauper, linguaq; & pectore verus
Quid tibi vis, urbeni qui, Fabiane, petis?
Qui nec leno potes; nec commessator haberi,
Nec pavidos tristi voce citare reos.
Vendere nec vanos circum palatia sunos;
Plaudere nec Cano, plaudere nec Gaphyo.
Plaudere nec Cano, phadere, certus amicus?
Unde miser vives, homo saus, certus amicus?
Hoe nibil est: nunquam sic Philomelus etis.
In Massilianum, vi.

Redi virgine castior pudica,
Et frontis teneræ cupis videri;
Cum si improbior, Massikiane;
Quam qui compositos metro Tibulli
In Stellæ recitat domo libelles.

LIBER IV.

Ad Euphemum. vII. Rima falutantes, atque altera continét hora, Exercet rancos tertia cauffidicos. In quintam varios extendit Roma labores . Sexta quies lassis, septima finis erit. Sufficit in nonam nitidis octava palæffris .

Imperat extructos frangere nona thoros. Hora libellorum decima eft , Eupheme , meorum , Temperat ambrofias cum tua cura dapes : .

Et bonus athereo laxatur nectare Cafar , Ingentique tenet pocula parca manu . Tunc admitte jocos: gressu timet ire licenti

Ad matutinum noftra Thalia Jovem . Ad Fauftinum . VIII.

(bellus Um novus est;ueque adhuc rasa mihi fronte li-Pagina, dum tangi non bene ficca timet : I puer, & caro perfer leve munus amice, Qui meruit nugas primus habere meas. Curre, fed instructus, comitetur Punica librum

Spongia: muneribus convenit illa meis. Non possunt nostros multæ, Faustine, lituræ Emendare jocos: una litura poteft.

In Antonium Saturninum. Um nimium vano tumefactus nomine gaudes, Et Saturninum te , mifer , efse pudet , Impia Parrhasia movisti bella sub Urfa, Qualia qui Phariæ conjugis arma tulit, Excideratne adeo fatum tibi nominis hujus

Obruit Actiaci quod gravis ira freti? Antibi promisit Rhenus, quod non dedit illi Nilus, & Arctois plus lienisset aquis ? Ille etiam noftris Antonius occidit armis: Qui tibi collatus, perfide , Cæfar erat .

De nuptiis Pudentis, & Claudie. Laudia, Rufei, meo nubit peregrina Pudenti : Macte esto tedis, d Hymenze, tuis. Tam bene rara suo miscentur cinnama nardo", Massica Theseis tam bene vina favis. Nec

5í.

Nec melius teneris junguntur vitibus ulmi, Nee plus lotus aquas , littora myrtus amat . Candida perpetuo refide concordia lecto: Tahique pari semper fit Venus æqua jugo. Diligat illa fenem quondam , fed & ipfa marito , Tune quoque, cum fuerit, non videatur anus.

Ad Silium . XI. CIli , Castalidum decus fororum , J Qui perjuria barbari furoris Ingenti premis ore , perfidosque Affus Annibalis , levelque Poenos Magnis cædere cogis Africanis; Paullum fepolita feveritate, Dum blanda vagus alea December Incertis fonat hinc , & hinc fritillis , E ludit popa nequiore valo;" Nostris otia commoda Camænis. Nec torua lege fronte, sed remissa Festivis madidos jocis libellos. Sic forfan tener aufus est Catullus Magno mittere passerem Maroni. Ad Cacilianum . xII.

Tille tibi nummos hesterna noste roganti In fex, aut septem, Cæciliane, dies; Non habeo, dixi; fed tu caufsatus amici Adventum, lancem, paucaque vasa rogas. Stultus es? an ftultum me credis, amice ? negavi Mille tibi nummos, millia quinque dabo?

In Gallum. xIII. Rivignum non esse tuæ te , Galle , novercæ Rumor erat , conjux', dum fuit illa patris . Non tamen hoc poterat vivo genitore probari. Jam nusquam pater est , Galle noverca domit est . Magnus ab infernis revocetur Tullius umbris Et te defendat Regulus iple licet . Non potes absolvi : nam quæ non definit esse

Poft patrem , nunquam Galle , noverca fuit .

LIBERIV. 77.

De puero stilicidii glacie Jugulata. 21v.

Quavicina pluit. Vipfanis porta columnis,
Et madet assiduo lubricus imbre lapis.
In jugulum pueri, qui roscida tecta subibat,

Decidit hiberno prægravis unda gelu. Cumque peregifset miferi crudelia fata ; Tabuit in calido, vulnere mucro tener . Quid non sæva sibi voluit fortuna licere? Ant ubi mors non est, si jugulatis aquæ? De Endromide. xv.

Anc tibi Sequanica pinguem textricis alumnă, Que Lacedamonium batbara nomen habet Sordida, sed gelido non aspernanda Decembri, Dona peregrinam mittimus Endtomida. Seu lentum cesoma teris, tepidumvė trigona,

Seu lentum cesoma teris, tepidumve trigona
Sive harpasta manu pulverulenta rapis.
Plumea seu laxi partiris pondera sollis:
Sive levem cursu vincere quaris Atham.

Ne madidos intret penetrabile frigus in artus; Neve gravis subita te premat Trisaqua. Ridebis ventos, hoc munere tectus, & imbres

Ridebis ventos, hoc munere tectus, & imbres:
Nec fic in Tyria findone tutus eris.
Be Cerella, & Gellia ad Colinum. xvi.
Dict fe vetulan, cum fit Carella puppa,
Puppam fe dicit Gellia, cum fit anus.

Ferre nec hanc poffis, poffis, Coline, nec illam:
Altera ridicula est, altera putidula.

De Selio. xvii.

Milos esse Deos, inane cœlum Affirmat Selius, probatque quod se Fastum, dum negat hoc, videt beatum. Ad Thatiam de Brutiano. XVIII.

Um tu lenta nimis, diuque queris, Quis primus tibi, quifve sit fecundus, Grajum quifve Epigtamma comparabit: Palmam Callimachus, Thalia, de se Façundo dedit ipse Brutiano, Qui si Cecropio satur lepore,

Romana fale luferit Minerva: Illi me facias, precor, fecundum. Ad Fabianum: xix.

O Mnes, quas habult, Fabiane, Lycoris amicas

Ad Pamphilam . xx.

Tu Setina quidem lemper, vel Massica ponis
Pamphile, sed rumor tam bona vina negat
Diceris hac sastius calebs quater esse lagena,
Nec puto, nec credo, Famphile, nec sitio.

De Ammiano ad Maronisam.

xxi.

Mill Ammiano præter aridam vestem Moriens reliquit ultimis pater ceris. Fier putet potuise quis Maronille, Ut Ammianus mortuum patrem nolet?

Ad Quintum. XXII.

E Xigis, ut donem nostros tibi, Quincte libellos, Non habeo, sed habet bibliopola Tryphon. Æs dabo, pro nugis, & emam tua carmina sanus? Non, inquis, saciam tam fatue, nec ego.

De Vestino. XXIII.

Um gravis extremas Vestinus duceret horas,
Et jam per Stygias este tirurus aquas,
Ultima voluentes oravit pensa forores,
Ut traherent parmas stammina pulla mora,
Jam sibi distinctus, caris dum vivit amicis.
Moverunt tetricas tam pia vota Deas,
Tum largas, partitus opes, a luce recessit:
Seque mori pothac credidit ille senem.

A Dipicis, imbelles tentein quam fortia Dame, Prelia? tam imidis quama ficira feris? In mortem parvis concurrere frontibus audeut. Vis, Casiar, Damis parcier? mitte canes. De Nigitas. xxv.

O Fælix animo, fælix, Nigrina, marito, Atque inter Latias gloria prima nuros.

LIBER IV.

Te patrios miscere juyat cum conjuge census, Gaudentem socio, participique viro: Arserit Evadne flammis injetta mariti, Nec minor Ascestem sama sub astra serat: Tu melius certo meruisti pignore vitæ,

Ut tibi non esset merte probandus amor .

In avarum Amicum . xxvi.

M Illia missisti mihi sex , bis sena petenti . Ut bis sena seram , bis duodena petam . In Zollum invidum . xxvII.

N. Unquam divitias Deos rogavi, Contentus modicis, meoque lætus: Paupertas, veniam dabis, recede. Causta est quæ subiti, novique voti? Pendentem volo Zoilum videre.

In Afram: xxv111.

Ondita cum tibi fit jam fexage fima melis,
Et facies multo splendeat alba pilo:
Discurris tota vagus urbe, nec ulla cothedra est,
Cui non mane-feras irrequietus ave.
Et sine te nulli fas est prodire Tribuno.
Nec caret officio Consul uterque tuo.

Et facro dècies repetis palatia clivo,
Sigeriosque meros, Partheniosque sonas.
Hæc faciant sane juvenes: desormins, Afer,
Omnino nihil est ardelione sene.

Ad Mathonem . xxix.

H Ospes eras nostri semper, Matho, Tyburtini,
Hoc emis, imposii: rus tibi vendo tnum.

In Mathonem. xxx.

Declamas in febre, Mathon, hancesse phrenesim,
Sinesses, non es sanus, amice, Mathon
Declamas eger, declamas hemitritæus.
Si sudare alirer non potes, est ratio

Magna tamen resest, errans cum viscera febris Exurit, res est magna tacere, Mathon.

Os quoq, commenda Venulejo, Rufe, libellos
Impuete & nobis otia parva, roga.
Immemor & paullam curarum, operumq; fuorum;
Non tetrica nugas exigat aure meas.
Sed nec poft primum legat hace, fummumve triente.
Sed fua cum medius prælia Bacchus amat.

Sed sua cum medius prælia Bacchus amat.
Si nimis est legisse duos; tibi charta plicetur
Altera, divisum sic breve set opus.

In Nevolum. ARRI.

Securo nihil est te, Nevole, pejus: eodem of Solicito nihil est Nevole, te melius.
Securus, nullum resaltuas, despleis omnes, Nec quisquam liber, nec tibi notus homo est.
Solicitus, donas, dominum, regemque salutas:

Invitas : efto , Nævole , follicitus .

In Ponticum. XXXIII.
Os bibimus vitro, to myrrha, Pontice, quare?
Prodat perspicuus ne duo vina calix.
Ad librum suuru. XXXIV.

SI vis auribus Atticis probari,
SExhortor, moneoque te, Libelle,
Ut dolto placeas 'Apollinari'
Nil exactius, ernditiusque est,
Sed nec candidus, benigniusque
Si te pestore, si tenebit ore:
Nec ronchos metues malignorum:
Nec sombris tunicas dabis molestas
Si damnaverit': ad alariorum
Curras scrinia protinus licebit,
Inversa pueris arande charta
In Disfimulatorem. XXXV.

Ulla remissisti parvo pro munere dona, Erjam Saturni quinque suere dies: Ergo nec argenti sex serupula Septitiani Missa, nec à querulo mappa cliente suit. Antipolitani nec quæ de sanguine thyuni Testa rebet, nec quæ coctana parva gerit.

TACC

Nec rugosarum vimen breve Picenasum: Dicere te posses ut meminise mei . Decipies alios verbis, vultuque benigno, Nam mihi jam notus dissimulator eris .

De Ruflicatione. xxxvi. (103R Ure morans quid agam, respondeo pauca, regar
R Luce Deos oro, famulos post arva reviso:
Partibus atque meis justos indico labores:
Inde lego, Phrebumque cio, mudique lacessoHinc oleo corpusque trico, mollique palæstra
Stringo libens animo gandens, ac senore liber.
Pondero, poto, cano, ludo, lavo, cceno, quiesco:
Dum parvus lychnus modicum consumato olivi,
Hæc dat nosturnis nox lucubrata caumenis.

Ad Librum. xxxvII.

O He jam satis est, o the libelle;
Jan pervenimus usque ad umbilicos.
Tir procedere adhuc, & ire quæris.
Nec suma potes in scheda teneri:
Sic, tanquam tibi res perasta non sit,
Quæ prima quoque pagina perasta est.
Jam Lestor queriturque, descrique;
Jam librarius hoc, & ipse dicita.
Ohe jam satis est, o he libelle.

# AR AR AR AR AR

M. VAL MARTIALIS

# EPIGRAM MATON.

Ad Cefarem Domitianum. 1.

H Octibi, Palladiz feu collibus uteris Alba, se Gafar, & hing Trivia profpicis; inde Thetin: Sen tua veridica difcunt responsa sorores:

Plana suburbani qua cubat unda freti;

3 Sen

Seu placet Anex nutrix, seu silia Solis, Sive salatiferis candidus Anxur aquis. Mittinus; do rerum selix tatela; salusque Sospite quo gratum credimus esse Jovens. Tu tantum accipias: ego te legisse putabo, Et rumidus Galla; credulitate fruar.

Ad Lettorer. 11.

Atronæ, puerique, virginéque
Tu, guem nequitiæ procactores
Delectant inimium, faleque nudi;
Lafcivos lege quation libellos;
Quintus cum domino liber, jocetur i
Quem Germanicus ore non rubenti
Coram Cecropia legat puella

Ad Domitinum: III.

A Cola jam nohtmilegis, Germanice, ripm,
Af amulis Ilti qui cibi venit aquis,
Letus, & attonitus, vifo modo praside imundi,
Affatus comites deltiti che fuos.

Sors mea quam frairis meliori! cui van prope fas ch
Cernere, tam longe quem colic ille; Delum
In Myritalem: Volic ille;

OEtere multo Myrtale solei vino :
Sed sallacur nos , solia devorat lauri ,
Medianda sina fronde non saula miscet :
Hanc tu rubenem prominentibus venis
Quoties venire , Paulle , videris contra :
Dreas licebit , Myrtale bibit laurum .

Mai Sextimi :

S Exèc; Palatina cultor facunda Mineree a Ingenio frueris qui propiore Dei: Nam tibi nascentes dominii cagnoscefe vuras; Et secreta ducis pettora nosse licett; Sitioens, & mostris altuna; tibi parte libellia, Qua Pedo'; qua Martus, qua qua pedo; da Martus, qua qua dei dei dei capitolini celestis camina belli; de Grande cothunant pone Maronis opus anti-

Ad

#### LIBER V.

Ad Mufas ut Parthen. adeant . C I non eft grave , nec nimis molestum , Mula , Parthenium rogate vestrum : Sic te ferior , & beata quondam Salvo Cafare finiat fenectus . Et fis invidia favente fœlix : Sic Burrus cito fentiat parentem , Admittas timidam , brevemque chartam Intia limina fanctioris aulæ. Nosti tempora tu Jovis sereni, Cum fulget placidus, fuoque vulta. Quo nil. fupplicibus, folet negare, Non eft quod metuas preces iniquas : Numquam grandia, nec molesta poscit Quæ cedro decorata , purpuraque Nigris pagina crevit umbilicis Nec porrexeris ifta , fed tenero , Sic ranquam nihil offeras , agasque . Si novi dominum novem fororum: Ultro purpureum petet libellum . De Phaside .. VII.

Distum Domini, Deique nostri,
Quo sabellia certiora dunt,
Et puros eques ordines recepit,
Dum laudat modò Phasis in theatro,
Phasis purpureis ruber, lacernis,
Et jactat tumido superbus ore:
Tandem commodias licer sederte st.
Nonc estre reddita dignitas equestris:
Turba-non preminur, nec inquinamur
Hac, & ralia dum resert supinus,
Illas purpureas, & arrogantes,
Justis surgere Lectius lacernas.

La Symmachum.

Anguebam, sed tu comitatus protinus ad me Venisti centum, Symmache, discipulis : Centum me terigere manus Aquilone gelate, Non habut sebrem, Symmache, nunc habeo.

#### 84. VAL. MART. Ad Regulum de fama Poetarum posthuma.

Se quid-hoc dicam vivis quod fama negatur?

Et sua quod rarus tempora lector amat?

Hi sunt invidize nimitum, Regule, mores;
Præserat antiquos semper ut illa novis.

Sic veterem ingrat! Pompeit quærinus umbram,

Sic laudant Catuli vilia templa senes.

Ennius est lectus, salvo stibi Roma Marono,

Et sua riferunt sæcula Mæonidem.

Rara coronato plausere theatra Menandro.

Norat Nasonem sola Corinna suum ...
Vos tamen, o nostri ne festinate libelli

Si post fata venit gloria, non propero.

Ardonychas, smaragdos, adamantas, jaspidas uno Versat in articulo Stella, Severe, mens: Multas in digitis, plures in caranine gemmas. Invenies: inde est hace, puto, culta manus. De Eodem Art.

Uod nutantia fronte perticara
Geffas pondera Mathilion superbuiss:
Ant grandis Linus omnibus lacertis
Septem quod pueros levat, vel octos:
Res non difficilis mihi videtur:
Uno cum digito, vel hoc, vel illo,
Portet Stella meus decem puellas.
In Calliffratum. XIII.

Sum, fateor, semperque fui, Callistrate; paupes, Sed non obscurns; nec male nous seques. Sed toto legor orbe frequens; de dicitur, Hie est. Quodque cinis paucis, hoc mihi vita dedit.; Attua centenis incumbunt resta columnis;

Et libertinas arca flagellat opes:
Magnaque Niliacz fervit tibi gleba Syenes,
Tondet & innumeros Gallica Parma greges
Hoc ego, tuq; fumus: fed quod fum; non potes effett
Ta quod es, è populo quilibet effe poteft.

De

De Mannejo. XIII.

Sedere primo folitus in gradu semper,
Tum cum liceret occupare, Mannejus:
Bis excitatus, terque transfulit castra:
Et inter ipás penè tertius sellas
Post Cajumque, Luciunique consedit.
Illinc cucullo prospicit caput techus,
Oculoque ludos spestat indecens uno,
Et hinc miser dejectus in viam, transit.
Subsellioque semifaltus extremo
Et malè receptus altero genu, jactat;
Equit, sedere, Lettioque se stare.
Al Cesarem Domitianum,

Uintus nostrorum liber est, Auguste, jocor: Et queritur læsus carmine nemo, meo Gaudet honorato sed multus nomine lector s, Cui vistura meo munere, fama datur .

Quid tamen hæc profunt, quavis venerantia multos? Non profint: fanc me tamen ifta juvant

Ad Lettorem . xv.

Seria cum possim, quod delectantia malim.
Scribere, tu causia es lector antice, misti.
Qui legis, & tota cantias mea carmina Roma.
Sed necis, quanti set misti talis amor.
Nam si salciferi defendere templa Tonantis.
Solicitissque velim vendere verba reis:
Plurinus Hispanas mittet misti nanta metretas,

Et fiet vario fordidus ære finns.
At nunc conviva eft, comeficatorque libellus,
Et tantum gratis pagina notira placet
Sed uon haeveteres contenti laude fuerunt,
Cum minimum vati munus Alexis erat

Bellè, inquis, dixti; fatis est : laudabimur usque.

Distimulas? facies me, puto, caussidicum

In Gelliam. xvi.

Dum tibi noster eques sordida, condició est, i

Dum te posse negas, nisi lato, Gellia, clavo Nubere: nupsisti, Gellia, cistifero... Ad Quintianum. xvxx.

O Uod tibi Decembri mente, quo volant mappæ, Gracile que li gulæ, cereque, chartæque, Et acuta senibus tetta cum Daniascenis, Præter libellos vernulas nibil misi; Fortafie avatus videor, a aucinhumanus.
Odi dolofas manerum, & omalas artes, imitautur hamos dona: nanuque quis nescie Avidum yorata decipi scarum musca?
Quoties amico diviti nibil donat; O Quintiame, liberalis est pauper.

Ad Cefarem Donitianum. xv111.
S I qua fides veri, præferri, maxime Cælar .
Temporlbins postunt fæcula nulla tris.
Quando magis dignos licuit fæcular utlumphos?
Quando Palarini plus meruere-Dei?

Pulchrior, & major quo sub duce Martia Roma & Sub quo libertas principe tanta suit? Est tamen hoc vicium, sed non leve, sit licet unum,

Quod collt ingratas pauper amicitias.

Quis largitur opes veteri, fidoque fodali?

Aut quem prosequitur non alienus eques ? Saturnalicia ligulam missife sellibra, Flammatave toga scrupula tota decem .

Luxuria est, tumidique vocant hec munera regis:
Qui crepet aureolos, sorsitan unus erit.
Quatenus hi non sunt, esto tu, Cæsar, amicus,

Nulla ducis virtus dulcier effe potest.

Jamdudum tacito rides, Germanice, naso,
Utile quod non vis, do tibi confilium.

Ad Julium Marzialem. XXX.

SI tecum mihi, care Martialis
Securisliceat frui diebus;
Si disponere tempus otiosum,
Et veræ pariter vacare vitæ:
Nec nos atria; nec domos potentum;

Nec

Nec lites tetricas, forumque trifle
Nossemus, nec imagines superbas:
Sed, gestatio, fabulæ, libelli,
Campus, porticus, umbra, virgo, thermæ,
Hac essent loca semper, hi labores,
Nunc vivit sibi-neuter, heu, bonosque
Soles essegere, atque abire sentit,
Qui nobis pereunt, & imputantur.
Quisquam vivere cum sciat, moratur?
De Apollonio. xx,

O'lindto pro Decimo, pro Crasso, Regule, Mace to Ante salutabat thetor Apollonius ... Ninc urtumque suo resalutat nomine : quantum ... Cura , laborque potest! scripsti y de calidicit ... In Paullum ... sax. ... ... ... ... ... ...

Ane domi si te-breut, voluique videre, Sed Tyburitme sum proximus accola pile, Qua videt antiquum rustica Flora sovem.

Alta Snbiirjant vincenda est semita clivi, Ernirquam sicco sordida laxa gradu.

Vikque datur longas mulorum wincere mandras; Queque trahit multo marmora fune vides Ilimi adhue gravius; quod te post millo labores Paulle, negat lasso janiror esse domi-Exitus hine operis vani, regutzeque madentis;

Vix tanti Paullum mane videre fuit.

Semper fishemanos habet efficiosus amitos, a con Rex, initi definierie i non potes esse eness.

Ad Bassan: xxxx.

Terbatum queras indituus, Baftei, solorei, Jura theatralis dum filuere Joef, and the Quæ pofiquam placidi cenforis cura rentacti.

Juffit, & Oceanum certior anditriequies. It Non nifit vel coero, andida vel humirice tincla.

Vefte nites, & te fierdare verba puias.

Quidifingestorium nelles func, Bafteri, lacering, Ant mess' sinte omnes Codens habeiere equum.

De Hermete . XXIII. Ermes Martia fæculi volptas: 1 Hermes omnibus eruditus armis : Hermes, & gladiator, & magister: Hermes turba fui , tremorque ludi : Hermes , quem timet Ælius , fed unum : Hermes, cui cadit Advolans, sed uni: Hermes vincere , nec ferire doctus : Hermes supposititius sibi ipsi: Hermes divitiæ locariorum : Herifes cura , laborque ludiarum : Hermes belligera superbus hasta : Hermes æquoreo minax tridente: Hermes casside languida timendus: Hermes gloria Martis universi . Hermes gioria folus ju Birter, anus De Chereftrato . XXIV.

Mermeromnia folus in sinter, anus.

De Cherestrato. XXIV.

Uadringenta tibi non sints, Charestrate, surge.
Lestinis, occe venie: sta, singe, curre, late.
Ecquis, io, revocat', discondentemque reducia?
Ecquis, io, sargas pandit amicus opes?
Guem chartis, samæque damus, populifosloquendu?
Quis Stygios non vule totus adire lacus?
Hoc rogo, non meliùs, quam rubro pulpita nimbo
Spargere, & estico permadnise croco?

Spargere, & effulo permadnise croco?
Quam non sensuro dare quadringenta caballo.
Aureus ut Scorpi nasse ubique micet?

O frustra locuples , ò dissimulator amice : Hæc legis, & laudas? quæ tibi fama perit?

Ad Codrum. xxv.

O Uod alpha dixi., Codre, penulatorum.
Te nuper, aliqua cum jocarer in charta s.
Si forte bilem movit hic tibi versus,
Dicas, licobit, beta me togatorum.
In fishum Egairem.

Ngenium, studiumque tibi, moresque, genusque Sunt equitis, fateor, cœtera plebis habes LIBER V.

Bis feptena tibi non funt fubfellia tanti,

Ur sedeas viso pallidus Oceano .

Ad Aulum de Manierco . XXVII.

T bend loquatur, sentiatque Mamercus, Essicere nullis, Aule, moribus possis a Pietate frattes Curtios licer vincas, Quiete Nervas, comitate Rusones, Probitate Marcos, exquitate Mauricos, Oratione Regulos, jocis Panllos: Rubiginosis cuncha dentibus rodis. Hominem malignum forfan esse tuccedas in Ego esse militarium terdo, cui placet neme Ad Gelliam. XXVIII.

S I quando leporem mittis mihi Gellia dicis :
Formofus feptem, Marce, diebus eris .
Si non derides, fi verum, lux mea, narras,
Edisti numquam, Gellia, tu leporem .
Ad Varoveem .. xxxx.

V Arro, Sophocleo non inficiande cothur.
Nec minus in Galabra suspiciende lyra
Differ opus, nec te facundi scena Catulti.
Detineat, cultis, aut Elegla comis
Sed lege sumoso mon aspernanda Decembti.
Carmina, mituntur que tibi, nense suo.
Commodius nis forte tibi, potusque videtur

Saturnalicias perdere, Varro nuces De Ludo puerorum cum javencies XXX.

De Dece quam placidis infultet turba juvencies Et fua quam facilis pondera taurus amet Cornibus hie pendet fummies, vagus ille per aranos Currit, & intoto ventilat arma bove At fecitas immost riget: non effet atena Tutior, & poterant fallere plana magis

Nec trepidant gestus, & de discrimine palma Securus puer est, solicitumque pecus. Ad Faustinum de Crispo. xxxx. Uadrantem Crispus tabulis, Faustine, supremis

Non dedit uxori: cui dedit ergo? fibi

In Caussilium. XXXII.

Arpere Caussidicus serur mea carmina: qui se
Nescio, si scieto, væ tibi Caussidice.

Epithaphium Erotii. XXXIII.

Anc tibi, Fronto pater, genitris Flacilla, puelOfenla commendo, delicia (que meas. (lam
Parvula ne nigras horrefeat Erori on umbras gono Oraque Tartarei prodigiosa canis.

Impletura fuit festæ modo frigora brumæ, Vixisset totidem ni minusilla dies. Inter tam veteres ludat jucunda pationos,

Et nomen: blæso garriat ore menn.
Mollia nec rigidus: cespos: tegat ossa, nec illi
Terra gravis sueris:: non suicilla cibi.

De Euctide ed Faballum. XXXIV.
Dun fibi redire ide Patruelibus fundis
Ducenta clama ecccinque. Euclides.
Ceriuthioque plura de fuburbano:
Longunque pulchua flemma repetità Læda.
Et sufcitanti Lectio reluthatur,
Equiti superbo, nobili, slocupleti,
Cecidit repeme magna de finu clavis,

Nunquam , Fabulle', nequior fuit clavis . Ad Fauftinum .: XXXV .... Audatus nostro quidam , Faustine , libello ; Diffimulat , quafi nil debeat , imposuit . Luger Erotium, de ridet Perum. XXXVI. Wella, fenibus dulcior mihi cycnis, Agna Galesi mollior Phalantini, Concha Lucrini delicatior stagni, Cui nec lapillos præferas Erythræos, Nec modo politum pecudis Indien dentem, Nivesque primas , liliumque non tactom : Que crine vicit Bætici gregie vellus, Rhenique nodos, aureamque nicellam: Fragravit ore , quod rosarium Pæsti , Quod Atticarum prima mella cerarum : Quod succinorum rapta de manu gleba:

Cui comparatus indecens erat pavo, Inamabilis sciurus, & frequens Phemix; Adhuc recent tepet Erotion bufto, Quam pessimorum lex avara fatorum Sexta peregit hyeme, nec tamen tota, Nostros amores, gaudiumque, lususque, Et esse tristem me mens vetat Pætus. Pessimorum pussam pessimorum pes

Alliodorus habet cenfum(quis mefcit?) equeftre Sexte; fed & frattem Galliodorus habet. Quadringenta fecat, qui dicit, soua méjufe : Uno credis equo posse sedere duos?

Uno credis equo posse sedere duos?
Quid cum fratre-tibi, quid cum Polluce moleko?
Non esset Pollux si tibi, Castot eras.
Unus, cum sitis duo, Calliodore, sedestis.
Surge: soloccismum, Calliodore, faceis.

Aut imitare genus Ledæ, aut cum fratte sedere Non potes : alternis, Calliodore, sede.

Ad Carinam. XXXVIII.

Upremas tibi tricies in anno
Signanti tabulas, Carine, miss
Hybleis madidas thymis placentas,
Defeci: wiserere jam, Carine.
Signa rariue, aut semel fac illud.
Mentitur tua quod subinde tussis.
Exensis loculosque, facculumque.
Cræso divitior licèt suissem.
Iro paupetior forem, Carine,
Si conchen toties meam comesses.

Ad Artemidorum. ARXIX.

P Inxift! Venerem, colis Artemidore, Minervam, Et miraris, opus difplicuiffe tuum

Amiele

Amicis offe donandum. xl.

Allidus estiada nummes fur auferet arca:
Prosternet patrios impia stamma Lares.
Debitor usuram paritet, sortemque negabit:
Non reddet sterilis semina jasta seges.
Dispensaorem sallax spoliabit amica:

Mercibus extructas obruet unda rates.

Extra fortunam est, quidquid donatur amicis:

Quas dederis, solas semper habebis opes.

De Thaide , & Lecania . xl1.

Thais habet nigros, niveos Lecania dentes:
Quæ ratio est ? emptos hæc habet , illa suos .

In Deptonem . xl11.

Uid factum est, rogo, quid repente factum est?
Ad cœnam mihi, Dento, quod vocanti
(Quis credat?) quater ausses negare.
Sed nec respicies, & sugis sequentem:
Quem thermis modo quarere, & Theatris,
Et conclavibus omnibus solebas.
Sic est: captus es junctiore cœna,
Et major rapuit canem culina
Jam te; sed cito cognitum, & relictum,
Cum fastidierit popina dives,
Autiqua venies ad ossa cœna.

De Philone. xl111.

Non cœnat , quoties nemo vocavit eum.

Ad Labienum. xltv.

V Idistem modo fortè cum sedentem Solum te, Labiene, tres putavi . Calvæ me numerus tuæ sessellit. Sunt illinc tibi, sant & hinc capilli, Quales nec puerum decere possint. Nudum est in medio capur, nec ullus. In longa pilus area notater: Hic error tibi profuit Decembri, Tunc cum prandia mist Imperator, Cum panariolis tribus redisti.

Talem Geryonem fuisse credo . Vites ceuseo, porticum Philippi : Si te viderit Hercules , perifti .

In Charopinum. xlv. OEno domi quoties, nisi te, Charopine, vocavi, Protinus ingentes funt inimicitiæ: Meque petis firico medium transigere ferro Si noftrum fine te scis caluisse focum . Nec femel ergo mihi furtum fecifse licebit ?! Imprebius nihil est hac , Charopine , gula .

Define jam noftram ( precor ) observare culinam , Atque aliquando mens det tibi verba coquus. Ad Rufum. xlv1.

TIc qui libellis prægravem gerit lævam, H Notariorum quem premit chorus levis, Qui codicillis hinc , & inde prolatis , Epistolisque commodat gravem vultum, Similis Catoni , Tullioque , Brutoque , Exprimere , Rufe , fidiculæ licet cogant , Ave Latinum , gaige non poteft Græcum , Si fingere me iftud putas , falutemus . In Posthumum. Alvii.

Uz mihi przestiteris memini semperą; tenebo . Cur igitur sacco? Posthume, tu loqueris . Incipio quoties alicui tua dona referre, Protinus exclamat : Dixerat ipfe mihi . Non belle quædam faciunt duo : fufficit unus Hnic operi : fi vis , ut loquar ; ipse tace . Crede mihi quamvis ingentia, Posthume, dona

Auctoris pereunt garrnlitate fui . Ad Baffum . xlvIII.

Olchida quid scribis, quid scribis, amice, Thye-Quo tibi vel Niobe, Basse, vel Andromache! (ste Materia eft (mihi crede ) tuis aptiffima chartis, Deucalion; vel fi non placet hic, Phaethon. De Rethore. xlix.

X temporalis factus eft meus Rhetor : Calpurnium non scripsit., & salutavit .

Αd

Ul tradas, Lupe, filium magifro. Quaris follicitus, diuque tentas Omnes grammaticofque, rethorafque Devites, moneo: nihil fit illi Cum libris Ciceronis, aut Maronis. Fame Rutillum fue relinqua... Si verfus facit; abdices Poetam. Artes difere vult pecuniofas? Fac, difert cithatrædus, aut choraules. Si duri puet ingent videtur, Praconem facias, vel architefum.

Ad Cinnam . 11.

Um voco te dominum, noli tibi; Cinna, placere,
Sæpè etiam fervum fic refainte meum

11 Postburnum . 111.

In Post bumum. 111.

Ras te victurum, cras dieis Posthume, semper.

Qua longè est cras situd, Posthume, quando venis?

Qua longè est cras situdubi est aut unde petendum?

Nunquid apud Parchos ; Armeniosque latet?

Jam cras situd habet: Priami; yest Nestosia annos;

Cras situd quanti-die mishi, possit emi?

Uod non argentă, quòd no tibi mittimus aură, Hoc facimus causta, Stella diferte, tua-Quisquis magna dedit, voluit dibi magna remitti, Fielilibus nostris exoneratis eris.

Al. Detrafforem a dere in A. Llattes lieet ufque mos a Schiffque, Et gannitibus improbis lacessas l'ectrum est, hancabi pernegare fatham. Olim quam necis ime meis tibellis. A schiffe la qualifemque legaris mesper orbem esti. Nam te cur aliquis feiar fuiffict lignotis pereas, mifer; necesse est. Non deerunt tamen hac in urbe sfortar.

LIBER V.

95

Unus , vel duo , treive , quatuorve Pellem rodere qui velint caninam . Nos hac à scabie tenemus nngues .

Ad Hospitem . Iv.

Ure tuo nostris maneas licet hospes in hortis. Si potes in audo ponere membra folo: Aut fi portatur tecum tibi magna fupellex, Nam mea jam digitum fustulit hospitibns : Nulla tegit fractos ; nec inanis culcitra lectos ;

Putris , & abrupta fascia refle jacet : Sit tamen holpitium nobis commune duobus : Emi hortos ; plus eft : inftrue tu : minns eft. Ad Ponticum . lvi.

Uid fentis, inquis , de nostris, Marce, libellis? ) Sic me follicitus, Pontice, fapè rogas ... Admiror : ftupeo : nihil eft perfedins illis : Ipfe tuo cedit Regulus ingenio: Hoc fentis? inquis: faciat tibi fic bene Cæfar .

Sic Capitolinus Jupiter : immo tibi . Ad suos ministros .

lvit. Extantes, Callifte, duos infunde Falerni : Tu fuper æftivas , Alcime , folve nives . Pinguescat nimio madidus mihi crinis amomo Lassenturque rons tempora sutilibus . Jam vicina jubent nos vivere Maufolea, Cum doceant ipsos posse perire deos.

Ad Cefarem. lyiii. Stra, polumq; dedit, quamvis obstante noverca , ... Alcida Nemez terror , & Arcas aper. Et castigatum Libycæ ceroma palestræ: Et gravis in Siculo pulvere fusas Eryx: Sylvarumque tremor , tacita , qui frande folebat Ducere nec rectas Cacus in antra boves . Ifa tuæ, Cæfar, quota pars Spectatur arenæ?

·Datimajora novns prælia mane dies . Quot graviora cadunt Nemezo pondera monstro? Quor tua Mænalios collocat hafta fues? Redda-

Reddator fi pugna triplex passoris Ibeti, Est tibi, qui possit vincere Geryonem, Sappè licet Graja numeretur bellua Lerna, Improba Nillacis quid facit hydra feris ? Pro meritis cellum tantis, Auguste, dederunt Alcidæ citò Dii ; sed tibi sero dabunt. In Pontilianum. 11x

S Epe falutatus, nunquam prior ipse falutas; Sic erit æternum, pontiliane, vale.

De Hirundine. lx.

Thernos peterent solito cum mora recessus.

Athides, in nidis una remansitavis.

Deprendere nefas ad tempora verna reverse,

Et profugam volucres diripuere sua.

Sero dedit pæna: discerpi noxia mater
Debuerat, sed tunc, com laceravit Itym.

De Apicio. | xx.

Dederas, Apici, bis trecenties ventri, Sed adhut supererat centies tibi laxum. Hoc tu gravatus, ne samem, & stim serres, Summa venenum potione duxisi. Nil est, Apici tibi gulessus sastum.

Mnia cum retro pueris obfonia tradas:
Ottr non mensa tibi ponitur à pedibus?
De Tusco harupiscs. [xit.

V Ite nocens rofa flabat moriturus ad aras
V Hitrous, Bacche, tuis vidima grata facris.
Quem Tufcus madtare Deo cum vellet haruspex,
Dixerat agresti forte, rudique viro:
Ut cito testiculos 'peraçuta falce secare,
Teter at immunda carinis' abiret odor.

Ipfe fuper virides aras luctancia pronus for Dum refecat cultro colla, premitque manu; Ingens iratis apparuit hernia facris, Occupat hanc ferro rufficus, atque fecat: Hoc ratus autiquos facrorum pofecer ritus,

Talibus & fibris numina prifca colli .

Sic

LIBER V.

Sic mode qui Tuscus fueras, nunc Gallus haruspes : Dum jugulas hircum , factus es , ipfe caper . Ad Fauftinum . Ixtv.

S I temperari balneum cupis fervens, ....

Roga, lavetur, rhetorem Sabinejum : Neronianas is refrigeret thermas.

In Candidum. 1xv.

P Rædia folus habes, & folus, Candide, nummos: Aurea folus habes, myrrhina folus habes: Maffica folus habes , & Opimi Cacuba folus : Et cor solus habes , solus & ingenium . Omnia folus habes , nec me puto velle negare :

Uxorem fed habes ; Candide , cum populo . . In Gallum . Ixvi. Unquam me revocas, venias cum fæpe vocatus.

Ignosco: nullum fi modo, Galle, vocas. Invitas alios , vitium eft utsiufque : quod ? inquis . Et mihi cor non eft , pec tibi , Galle , pudor .

In Neftorem . lxv11-

Uriculam Mario graviter miraris olere? A Tu facis hoc : garris , Nestor , in auriculam . In Zoilum . Ixviri.

As cum gemina compede dedicar catenas , Saturne, tibi Zoilus, annulos priores. Ad Gargilianum.

lxrx. Portula nulla datur, gratis conviva recumbis, Die mihi, quid Roma, Gargiliane, facis? Unde tibi togula est , & fuscæ pensio cællæ ? Unde datur quadrans ? unde vir es Chiones ?

Cum ratione licet dicas te vivere fumma , ... Quod vivis , nolla cum ratione facis -Ad Rufinum. Ixx.

C Unt tibi , confiteor , diffusi jugera campi , Urbanique tenent prædia multa Lares : Et fervit domina numerofus debitor arce , Suftentatque tuas aurea menfa dapes .

Fastidire tamen nobi , Rusinory un nores gore ?
Plus habuit Didymus , plus Philomelus habet .
In Mastiniam : 1821.

Um postim vetniam, quaeris Martinia? postum Et verulam : sedetu niortua 3 non vetusa etc. Postum Hecubam, postum Niobem, Martiniaised se Nondum erit illa cariis, nondum erit illa lapis -Qualem Uxerem vette: 18x11.

Ngenuam malo, de di tamen illa negetif y
Libertina mihi proxima conditio est.

Extremo est ancilla loco: fed vincer utramque,
Indolo si mobis har evit inerum.

De Pifcibus feulpsia Ixxixi. A
Rits-Phidiacato torelima selarium y sont

In Estimann. Instrum Old nowis, & naper factus this peafest amigus, Horridus ut primo feroper te mane falutem. Il Per mediumque trahaeme tua feella Intum Laftis ut in thermas decima, sall ferfus hora a.

Lassis un in chermas decimas, sul ferius hora s. - Actifequar Aguippus, cuimby ver ipfe. Titl. £ Hoc per triginar merui., Fabianei, Decembres Unfintiro tuas femper amicitius fari

Hoc merui, Fabiane, toga tritaque meaque...
Ut nondum credas me meruisse rudem?

In irascentes Arvicos. 1xxv.

Use te causa trahit ; vel quas fiducia Romatu , Sexue à quid aut speras , ain piesis inde ? reser ; Causas , inquis , agam Cicertua disestius ipso , Atque erit in triplicipar mihi memo foro . Egit 'Archimus causas , & Cajus : utrumque . Noras: fed Institt i pensio tota fisico de Si nihil hine veniet , pangentur caminat nobis :

Audicris, dices esse Marenis opus

LIBER V.

Infanis: omnes gelidis quicunque lacernis Sunt tibi, Nasones, Virgiliosque vides. Atria magna colam, vix tres, aut quatuor isla Resaluit: pallet catera turba fame. Qnid faciam ? suade:nam certum est, vivere Romæ. Si bonus es, casu vivere, Sexte potes.

In Thelesinum. Ixxvii.

M Utua quod nobis ter quinquagena dedisti Est expibus tantis, quas gravis arcs premit: Este tibi magnus, Thelesine, videris amicus, Turmagnus quod das? imbego, quod recipis. De Lacersa celasa. hxxvii.

I Nierta phialæ Mentoris manu ducta Lacerta vivit, & timetur argentum.

In Leurinum. INNIN.

M. Entiris juvenem tinelis: Lentine, capillis:
Tam fubito corvus, qui modo cycuns eras.
Non omnes falles, feit de Proferpina canum:
Personam capiti detrahet illa tuo.

In Ligarinum . Ixxx. Courrie tibi nemo quod libenter Quod quacnique venis, fuga est, & ingens Circa te , Ligurine , folitudo ; Quid fit, scire cupis? nimis poeta es. Hoc valde vitium periculolum est. Non tigris catulis citata raptis, Non dipfas medio perufta Sole , Nec ific fcorpins improbus timetur . Nam tantos , rogo , quis ferat labores ? Et flanti legis , & logis fedenti : Currenti legis, & legis motanti : , er In thermas fueio, fonas ad aurem: Piscinam peto , nonelicetematates Ad conam propero , tenes euntem : Ad comam venio , fugas fedentem : Laffiis dormio , fufeitas jacentem . Vis , quantum facias mali , videre? Vir justus, probus, innocens timeris.

# De Eodem. | XXXI.

F Ugerit an mensas Phæbus, cænamq; Thyestæ, F Ignoro; sugimus nos, Ligurine, tuam."
Illa quidem laura est, dapibusque instructa superbis Sed nihil omnino, te recitante, placet.
Nolo mihi ponas rhombos, nullumve bilibrem,

Nec volo boletos, oftrea nolo: tace.

Ad Candidum : laxxii.

E Xigis à nobis operam fine fine togatam,
Non eo: libertum fed troi mitto meum.
Non est, inquis, idem: multo plus effe probabo,
Vix ego lecticam (ub fequor: ille feret.

In turbam incideris, cunclos umboue repellet «
Invalidum est nobis, ingemuumque latus,
Quidlibet in caussa narraveris; ipse tacebo,
At tibi tergeminum mugiet ille sophos.
Liserit: ingenti saciet convicta voce:

Esserit: ingenti saciet convicia voce:

Esse pudor vetuit fortia verba mihi.

Ergo pihil nobis, inquis, præstabis amicus?

Quidquid libertus . Candide . non poterit . De Baffo , ad Fauftinum . Ixxxiii. C Apena grandi porta qua pluit gutta,
Phrygiumque matris Almo qua lavat ferrum, Horatiorum qua viret facer campus, Et qua pufilli fervet Horculis fanum ; Faultine , plena Baffus ibat in rheda. Omnes beati copias trahens ruris . Illic videres frutice nobili caules: Et utrumque porrum , feffilefque lactucas , Pigroque ventri non inutiles betas : Illi coronam pinguibus gravem turdis, Leporemque læfum Gallici canis dente, Nondumque victa lattem faba porcum; Nec feriatus ibat ante carrucam, Sed tuta fæno curfor ova portabat : Urbem perebat Baffus ? immo rus , ibat .

### LIBER V.

IOI

De Ollo . lxxxiv.

Pauperis extruxit cellam, fed vendidit Ollus Prædia : nunc cellam paueris Ollus habet . In Invitatoreni . lxxxv.

Ejentana mihi mifces, tibi Maffica potas: Olfacere hec malo pocula, quam bibere. In Ligarinum . lxxxv1.

T Æc tibi,non alia,eft ad coenam causta vocandi H Versicules recites ut , Ligorine , tuos .

Deposui foleas: affertur protinus ingens. . Inter lactueas , oxygarumque liber . Alter perlegitur , dnm fercula prima morantur :

Tercius eft , nec adhuc menfa fecunda venit . Et quartum recitas, & quintum denique librum Putidus eft , toties fr mihi ponis aprum . Quod fi non scombris scelerata poemata donas.

Cœnabis folus jam , Ligurine , domi . In Tongilianum . lxxxvii. Mpta domus fuerat tibi. , Tongiliane , decenis;

Abstulit hanc niminm casus in urbe frequens ; Collatum est decies : rogo non potes ipse videri Incendiffe ruam , Tongiliane , domum?

In Gelliam . INNEVIII ( tamus . Uod quacumque venis, Cofmum migrare pu-Et fluere excusio cinnama fufa vitro .. Nolo peregrinis placeas tibi , Gellia , nugis s Scis, puto, poffe, meum fic bene olere canem . De Cilterna Ravenate . vca.

Olt cifterna mihi , quam vinea , malo Ravenne ; Oum poffin multo vendere pluris aquam . . De Eadeni . Ixxxix.

Allidus imposuit nuper mini Caupo Ravennes J Cum peterem mixtum , vendidit ille merum . De Villa Fauftint , ad Baffum . xc.

BAjana nostri villa, Basse, Faustini, Viduaque platano, tonfilique buxeto Ingrata lati spatia detinet campi :

Sed rure verò , barbaroque lætatur . Hie farta premieur angulo Ceres omni. Et multa fragrat tella fenibus autumnis. Hic post Novembres, imminente jam Bruma Seras, putator horridus refert uvas Truces in alta valle mugiunt tanti, Vitulufque inermi fronte prurit in pugnam . Vagatur omnis turba fordidæ cortis, Argutus aufer, gemmejque pavones Nomenque debet que rubentibus pennis . Et picta perdix, Numidicaque guttate . Et impiorum Phasiana Colchorum . Rhodias superbi foeminas premunt galli . i. Sonantque turres plaufibus columbarum, Gemit hine palumbus, inde cereus turtur, Avidi fequantur villice finum porci, Matremune plenam mollis agnus expectat ... Cingunt ferenum lactei focum Veruæ, Et larga festos lucet ad Lares fylva . Non fegnis albo pallet orio caupo ; Nec perdit oleum lubricus palæftrita; Sed tendit avidis rete fubdolum turdis Tremulaye captum linea trahit pifceni; Aut impeditam cassibus refert damam ... Exercet hilares facilis hortus urbanos, Et pædagogo non jubente, digreffi. Parere gaudent vilico tui nati, Et delicatus opere fruitur ennuchus , Nec venit inanis rufticus falutator . Fert ille ceris cana cum fuis mella, Metamque lactis Saffinate de fylva. Somniculofos ille porrigir glires ; . Hic vagientem matris hispida fætum, Alius coactos non amare capones : Et dona matrum vimineo ferunt texto Grandes proborum virgines colonorum. Facto vocatur letus opere vicinus: Nec ayara servat crastinas dapes mensa

## TLABER V.

Vescuntur connes, rebrioque non movit le 1 a saur minister mon invidere convivate At tu subsube possibles samens mundam, Et turre ab alta prospicie mera rhanus:

Custoder sumem non timento seconus le control dare passion de vinitario de la constanta de l

De sutore, & Fullone in uchu, ilia di Sutor credo dedit tibi, culta Bononia manus, Fullo dedit Maring: munc ubi caupo dabit O

Fullo dedit Muring; munc ubi caupo dabit O

1218-Ponticum. xcv. netra circa.

Um vocer ad cœnam; non jant venalis ju ante,
Our mini, mon eadem; qua; tibi, ctena datun;

Oltrea tue famis stagno faturata Luccino t Sumitur incife mytilus ore milit

Ponitur in cavea moitua plea wihlts his commit of the receives commented profit : Bedaques ideminated to the commented profit : Bedaques ideminated to the commented profit : Bedaques ideminated by the commented profit is the commented profit of the commented profit is the commented profit in the commented profit in the commented profit is the commented profit in t

E Sie nihle diels quicquitt peris, improbe Cinnas. Si nil, Cinnas, peris and ribis Cinnas nego.

Entenis quod entis fanulos; & tope ducenis, Quòd fab rege Numa condita vina bibis . Quod conflat decies tibi non speciosa sippelex Libra quòd argenti millia quinque tapit:

In M. Anconium. xevist.

A Ntoni ... Phario wil objecture Pothino ...
Et levius tabula ... qu'am Ciceromemocens:

E 4 Quid

Quid gladium demens Romana stringis: in ora #

Hot admissiet nec Catilina nefas.

Impius infando miles corrumpitur auto caste de la corrumpitur de la corrumpitur auto caste de la corrumpitur d

Et tantis opibus vox tacet una tibi.
Quid profunt sacre pretiosa silentia lingua?

Incipient omnes pro Cicerone loqui.

De Syrifco ad Maximum. xcix.

Nfutum fibi nupet à patrono In fellariolis vagus popinis Circa balnea quattor peregit de l'acception Quanta est gula, centies comesse Quanto major adhuc, nec accubate!

H Umida qua gelidas fubmittit Trebula yalles Et viridis Cancri mensibus algetager. Rura Cleonzo nunquam temerata leone,

Et domis Æolio lemper amica Noto.

Te, Faustine, vocant; longas his exige messes
Collibus: hibernum jam tibi Tibur erit.

Ad Rufum de origine Bacchi . cr.
Ui potuit Bacchi mattem dixife Tonantem .
Ille poten Semelem dicere , Rufe , patrem .
Ad Theodorum . cri.

On donem tibi cut meos libellos Oranti toties, & exigenti, Miraris, Theodore; magna caussa est. Dones tu mihi ne tuos libellos

De Pempejo, & fillis. CIII.

P Ompejos juvenes, Afia, atque Europa, sed ipsum
Terra tegit Libyes: A tamen ulla tegit.
Quid mirum toto fi fpargitur orbe? jacere
Uno non poterat tanta ruina loco.

Rofect poto Mikhridaes sape veneno,
Toxica ne possem, seva nocere sibi.
Tu quoque cavisti cenando tam nale sempera,
Ne posserunquam, Cinna, perire same

#### LIBER V.

105

Ad Marullum. cv.

Arratur bellè quidam dixisse, Marulle,
Qui te ferre oleum dixit in auricula.

Ad Turanium. cvi.

SI triffi domicænio laboras, Turani : potes esurire mecum. Non deerunt tibi , fi foles wient'sers , Viles Cappadocæ, gravesque porri. Divisis cybium latebit ovis: Ponetur digitis tenendus uftis Nigra cauliculus virens patella, Algentem modo qui reliquit hortum , Et pultem niveam premens botellus Et pallens faba cum rubente lardo . Menfæ munera fi voles fecunda : Marcentes tibi porrigentur uvæ, Et nomen pyra quæ feruut Syrorum, Et quas docta Neapolis creavit Lento castanez vapore toffe : Vinum tu facies bonum bibendo . . Post hæc omnia fortè si movebit Bacchus, quam folet esuritionem : Succurrent tibi nobiles oliva Piceni modo quas tulere rami, Et fervens cicer , & tepens lupinus . Parva est cœnula, ( quis potest negate?) Sed finges nihil , andiefve fetum , Et vultu placidus tuo recumbes: Nec craffum dominus leget volumen . Sed , quod non grave fit , nec infacetum Parvi tibia condyli fonabit, Hæc est cænula, fi.placet , venito .

Ad Severam. cv11.

Non totam mihi si vocabis horam,
Dones, & licet imputes, Severe,
Dum nostras legis, exigisque nugas,
Dutum est perdere ferias : rogamus,
Jacturam patiaris hanc, forasque.

Quod

VAL. MART. Lib. V.

Quod fi legeris iple cum diferto (Sed numquid fommas improbi? ) Secundo: Plus multo tibi debiturus hic eft , ... Quam debet demino fno libellus . Nam fecurus erit, nec inquieta Laffi marmora Sifyphi videbit : Quem cenforia eum meo Sovero Docti lima inomorderit Segundi .

Ad Æmilianum - CVIII. C Emper eris pauper, fi pauper es , Emiliane Danrur opea milli wune mift divitibus . a 1. In Gaupum. CIX

Uid promittebas mihi millia, Ganre, ducenta. Si dare non poreras millia, Gaure , decem ? An potes , & non vis? roge , non elt turpius iftud ? I , tibi difperdas , Gaure : pufillus homo es . Ad Gallum . Cu.

Am triftis nucibus puer relictis ..... Clamofo revocame à magiftro Et blando male prodieus fritillo. .... 4. Arcana modo sapensa popina Accide and Ædilem rogat udus aleator a da aray . Saturnalia tranfire tota. Nec munuscula parva , luec minora . Mififti mihi, Galla, quæ folebas. Sane fie abeat meus December. Scis certe , puto , veftra jam venire Saturnalia ; Martias Kalendas : 1 ... Tunc reddam tibi , Galla , quod dodifti ...

ر ج الا الدون في المراكز و الدور السائدوسيالية a siliana a librara sin salv a ull courts, il places , venice -Ad Prioress , with O : with a man a vector in

الراضا فقطاه فيها بالحديد كأدفوها والأ I tarrer a sinch direct, or ha say with a trail disting make to

Cinod M. VAL.

# AR AR AR AR AR AR

M. VAL. MARTIALIS.

## EPIGRAM MATON.

LIBER SEXTUS.

# id . a wil Ad Julium Martialem.

Ezuas minitur hie tibi libellus, In poimis mihi chare Martialis, Quemifi sefferis aure diligenti, Audebit minus anxius, gremenfque Magnas Casaris in manus vonire.

Aftere Dardanio promifium nomen Julo,
Vera Deum folole: naferer, magnepuerCui pater æternas polt æcula tradat habenas:
Quique regas orbem eina feniose fenes.
[Platibi niveo tradat nurea oplitice fila.

Et totam Phryxio fullamebit ovem

Adulashister ad Cafarera 111 156
Enfor maxime principungue princeps, Cum tot jämicht debea criumpho; 2017
Tot nafentia templa grot resata;
Tot fpedacula grot. Jevest toruber and to the first to the feet and the first to the feet and the first to the feet and the fe

R Ustica mercatus shulles sum prædia nummis.
Mutus des comunes Cæciliane i, rogo en l'
Nil mihi respondes è tacitum te dicere citede s.
Non redees idee i, Cæciliane i, rogo

P Ratores duo, quatuon Tribuni, Cufficien Cauffidici , decem Poeta, Cujufdam modo nuptias perebant

A quodam sene . Non moratus ille Præconi dedit Eulogo; puellam . Dignam quid satuo, Severe, secit? Ad Levinum . vi.

N Pompejano dormis, Levine, theatro:
Et quereris i te suscitat Oceanus;
Petit latenter à Domitiano pecuniani. vii.

P Auca Joven niper cum millia forte rogarem, nile dabit, dixit, qui mihi templa dedit. Templa quidem dedit tille Jovi, fed millia nobis Nulla dedit, pudet, heu, pauca rogaffe Joven. At quam non tetricus, quam nulla nubilus iraz Quam placida, nofitas legerat ore precest

Talis suplicibus tribuit diademata, Dacis zame Et Capitolinas itque, reditque viasa itque

Dic, precor, o nostri, die conscia virgo Tonantis: Si negat hoc vultu, quo solet ergo dare? Sic ego!: sic breviter posta mihi Gorgone Pallas:

Que nondum data funt, stalte, negata putas?

In Marcum . viii.

Uod non fit Pylades hoc tepore, non fit Orestes Miraris t Pylades , Marce , bibebat idem ; L Nec melior rhombus turdufye dabatur Oresti i Sed par , atque eadent cema duobus erat .

Tu Lucrina voras, me passit aquosa Peloris Non minus ingenua est & mini; Marce, gula,
Te Cadmea Tyros; me pinguis Gallia vestiti;
Viste purpuetum., Masset; sagatus amem ?ou
Up præstem Pyladen, aliquisi mini præstet Ovestem t

or prestem Pytaden aliques much practic Oreitem to Hoc non fiverbis y Marce. t tameris, and De Fabulla, add Paullam 18. Urat capillos effect quoe amit y fuos Fabulla a numonid illa.

Fabulla , numquid illa , Paulle , pojerate illa De Seatras Fulio : x.

Uis te Phidiaco formatam , Julia , cœlo : Vel quis Palladiæ non putet arris pous ?

Vel quis Palladiz non putet artis opus?
Candida non tacita respondet imagine Lygdos
Et placido sulget vivus in ore decor

Luait

| LIBER VI. 109                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I udit Acidalio . fed non manne afrare mala                                                                              |
| Quem rapuit collo, parve Cupido, tuo. Ut Martis revocetur amor, funmique Tonantis. A te Juno petat cefton, & ipfa Venus. |
| He Marrie revocetur amor funminus Tournis                                                                                |
| A to June netat cefton & info Venne                                                                                      |
| In Labertum. XI.                                                                                                         |
| T Fring feribere noffe rediferens                                                                                        |
| V Ersus scribere posse te disertes Affirmas, Laberi: quid ergo non visa                                                  |
| Versus scribere qui potest difertes,                                                                                     |
| Non scribat', Laberi : virum putabo                                                                                      |
| De Formica elettro inclufa.                                                                                              |
| Tanaca, Co anik,                                                                                                         |
| Um Phaetonthea formica vagatur in umbra,                                                                                 |
| Implicuit tenuem fuccina gutta ferrams                                                                                   |
| Sic . middo duz tuerat . vita contempa manente .                                                                         |
| Funeribus facta est nunc pretiofa suis.                                                                                  |
| In Cinnamum XIII.                                                                                                        |
| Innama Cinname , te inhes wocari . : "                                                                                   |
| O Innate Cinname, te jubes vocari, and Non est hic, rogo, Cinna, barbarismus?                                            |
| Tu , fi Furius ante diffus effes , At , aiq tic                                                                          |
| Fur ika ratione dicereris                                                                                                |
| 114 ETIICUM L de Salonino. XIV.                                                                                          |
| Ancta Salonini terris requiefcit Iberis                                                                                  |
| Qua melior Stygias non vider umbra domos .                                                                               |
| Sed lugere nefas ; mant qui te . Prifce . reliquit                                                                       |
| Vivit, qua voluit vivere parte magis                                                                                     |
| In Polthumum . xv.                                                                                                       |
| On de vi , neque cæde , nec veneno ,                                                                                     |
| IN Sed lis est mihi de tribus capellis:                                                                                  |
| Vicini queror has abeffet furto                                                                                          |
| Hoc Judex fibi postulat probari :                                                                                        |
| Tu Cannas , Mithridaticumque bellum , mit ed                                                                             |
| Le perjuria Punici furoris ; 10 1.1 11 11 11 11 11                                                                       |
| Et Syllas , Mariosque , Mutiosque . 1'er all 120                                                                         |
| Magna voce fonas, manuque tota,                                                                                          |
| Jam die , Posthume , de tribus capellis                                                                                  |
| Time to control ( A XVI.                                                                                                 |
| In Phabum. xvi. M. Utua te centum sesteria, Phrebe; rogavi. Cum mihi dixisse, exigis ergo nihiti.                        |
| In-                                                                                                                      |
|                                                                                                                          |

Inquiris, dubitas, cunstaris, meque diebus.
Teque decem crucias: Jam rogo, Phoebe, nega.
Ad Marcellinum. xxxxx

M Arcelline bout soboles sincera parentis,
Horrida Parthasio quem tegit Uris jugo:
Ille vetus pro te, patriusque quod optatamicus,
Accipo, & hac memori pectore vota tene:
Catta situ tipitus, necte temerarius ardor

In medios enfes, sevaque tela fetat.
Bella veliur: Mattemque ferum rationis egentes.
Tu potes, & patriæ miles, & effe decus.
Ad Nepotem. gvirt.

Disvicine Nepos (nam tu quoque proxima Flora. Incolis, de reteres tu quoque Ficelias)
Est tibl. que partis fignatur imagine vultus,
Testis materpue nata puelicitiz.

Tu tameni anne se minium ne parce Falerno; Et potlus pieno sure relinque cados; Sir pia, si locuples;, sed poter silia mustum, Amphota cum domina mune nova stata qui s. Cecuba mon sileat viademia suveriati orbos :

Dibertus Melioris ille notus,
Tota qui cecidit, dolente Roma;
Cari delicite breves patroni,
Hoc fub marmore Glaucias humatus:
Juncto Flaminian jacet fepulcro:
Cafins moribus, innocens pudore a
Velox ingenio, decore fositis.
Bis fenis modo mefibus perattis,
Vix unum puer applicabae annum
Qui fles talia, nil fleas viator.
De codem. XX.

On de plebe domins, nec avaræ vetna catalæs:
Sed domini fanch dignins amore puer «
Muners cunt poster nondum fentire patrontis;
Glancia libertus jam Melioris erat

Mori-

#### LIBER VI

III Moribus hec , formæque danum , quis blandior illat Aut anis Apollinea pulchrior ore fult? Immedicis brevis eft ætas, & rara fenectus.

Quidquid ames, cupias non placuiffe nimis. In Petum. XXI.

S Ex feftertia eft fatim dediffes , ...... Deberem tibi , Pate , pro ducentis . . . . At nunc , cum dederis diu moratus , .... Post feptem , puto , vel novem Kalendasa .... Vis dicam tibi veriora veris 2. 2.0. ..... 1 Sex festertia , Pære , perdidiftis war a De morte Othonis . XXII.

Um dubitaret adhuc belli civillis Envo . ... . Forfitan & poffer vincere mollis Otho : Damnavit multo flagurum fanguine Martem , Et fodit certa pestora nuda manu. Sit Cato, dum vivit 4 fane vel Cafare major : "

Dum moritur, numquid major Othone fuit ?

In C weilianum . xxxxx. C Eptem clepsydras magna tibi voce petenti ... % Arbiter Invitus & Carciliane , dedit At tu multa dit dieis , virreifque tepentem Ampullis potas femilupinus aquamos ans a..... Ut tandem faties vocemque , fitimque regamus ,

Jam, de clepsydra , Caciliane , bibas ..... De filie, Reguli, : XXIV. .... Spicis , ut parvus , nec adhuc erieteride plena, A Regulus auditum laudet ; & ipfe patrem ? . 1 Maternosque finus, vife genitore, relinquat, Et patrias laudes fentiae effe fuas ? : ..

Jam clamor , centumque viri ; denfumque corone Vulgus, & infanti Julia recta placent ... Actis equis foboles magno fic pulvere gaudet . Sie vitulus molli prelia, fronte capit.

Di fervate , precor , matri fua vota ; patrique: Audiat ut matum Regulus , illa duos .

4444

In Raucum Poetam. XXV. Di recitat lana fauces , & colla revinctus . Hic fe poffe loqui , poffe tacere negat . De Etrusci thermis. XXVI.

Trusci nisi thermulis lavaris Illotus morieris , Oppiane. Nulla fic tibi blandientur unda : Nec fontes Aponi rudes puellis, and present Non mollis Sinnessa, fervidique Fludus Pafferis , ant fuperbus Anxur , ... Non Phæbi vada , principesque Bajæ , ... Nufquam tam nitidum micat ferenum; Lux ipfa eft ibi longior , diefque ....... Nullo tardius à loco recedit Illic Taygeti virent metallagen over the c Et certant vario decore faxa, Que Phryx , & Libys altius cecidit . Siccos pinguis onyx anhelat æftus, Et flamma tenui calent Ophite , Ritus & placeant tibi Laconum , de Contentus potes arido vapore, Cruda Virgine, Marciave mergi: Que tam candida , tam ferena lucet , Ut nullas ibi fuspiceris undas . Et credas vacuam nitere Ligdon . Non attendis! , & aure me lupina Jam dudum quasi negligenter audis . Illetas morieris, Oppiane . .

Ad Caftricum .. XXVII-Um tibi fælices indulgent, Caftrice , Bajæ : Canaque fulfureis Nympha natatur aquis; Me Nomentani confirmant otia ruris, Et cafa jugeribus non onerofa fuis.

Hic mihi Bajani foles , mollisque Lucrinus , Hic vestræ mihi funt , Caftrice , divitiæ . Quondam laudatas quocunque libebat ad undas Currere, nec longas pertimuisse vias.

LIBER VI.

Nunc urbi vicina juvant, facilesque receffus ; Et satis eft., pigro filicet effe mihi. In Callindorum . XXVIII.

Eftive credis te , Calliodore , jocari .

Et folum multo permaduiffe fale .... Omnibus adrides : difteria dicis in omnes : Sic te convivam poffe placere putas . At fi ego non belle , fed vere dixero quiddam :

Nemo propinabit , Calliodore , tibi . Ad Catianum . XXIX.

Apulat affiduo Veneti quadriga flagello . Nec currit : magnam rem , Catiane, facie; Ad Nympham Stelle. 

Ympha meo Stellæ, quæ fonte domestica puro Laberis, & domini gemmea tella subis: Sive Nume conjux Trivie te milit ab antro : Sivè Camenarum de grege nona venis. Exfolvit votis hac fe tibi Virgine porca

Marcus, furtivam quod bibit æger aquam ... Tu contenta meo jam crimine, gaudia fontis Da fecura tui : fit mihi fana fitis .

In Pomponium . XXXI.

Wod ta grande fophes, clamat ribi turba togata. Non tu , Pomponi , coma diferta tua eft . . Ad Lupercum . XXXII.

Uod convivaris fine me tam fæpe , Luperce Inveni , noceam qua ratione tibi . Irafcar , licet ufque voces , mittafque , rogefque . Quid facies ? inquis , quid faciam ? Veniam . Epitaphium Pantagathi tonferis.

SENTER OF THE SERVICE T Oc jacet in sumulo raptus puerifibus annis. Pantagathus , domini cura ; dolorque fui? Vix tangente vagos forro refecare capillos Dochus , & hirfutas excoluiffe genas .

Sis licet, ut debes , tellus placata, levisque, Artificis levior non potes effe manu.

# VAL. MART. Do Andragora ad Faustinum.

Otus nobifquon est hilaris, conavit; & idem Inventus mane est mortuus Andragoras; Tam subita mortis causam, Faustine tequiris In somait, medicum viderat Hermocratem.

Und semper casaque, cinnamoque. Et nido niger alitis superbæ, ragras plumbea Nicerotiana, Rides nos, Ceracine, inil olentes talado, nos, amb bene olere, nil olere.

M Entire for un guento, Phæbe, capillos, Et tegitus pictis fordiba calva comis.
Tonforem capiti non-est adhibere occision.
Radere te melius spongia, Phæbe, potett

Ad Aulum Pudentem. xxvvii.

Ernere Parrhasos dum te juvat, Aule, Trionag.
Cominus, & Scythic sidera pigra poli:
O quam pene tibi Stygisa ego raptus ad midas, Elysia vidi nubita susta sidera pigago!

Quanvis Jasa tuos querebant lumina vultus, Atque erat in gelido plurimus ore Puddus-Si mibi lanifices ducunt non pulla foresce & Stamina, nec surdos vox habet ista Deos Sospite me, sospes Latias revcheris ad unbes Et referes pili præmia clarus eques.

In Baccarum. XXXVIII.

L'Idolei, & queriur fibi non contingere frigus
Propter fexentar Baccara gaufapinas.
Optat, & obscuras luces, ventosque, nivesque:
Odit, & hybernos, stepuere, dies. I ventosque maii nostra tible, seva, lacerna,
Tollere de Scapulis quas levis aura porest.

Quanto fimplicius, quanto est humanius illud; Mense vel Augusto sumere gausapinas? LIBER VI.

De Pompillo ad Faustinum. xxxxx.

R Em factan Pompillus haber, Faustine: legetur,
Et nomen toto sparget in orbe fuum.
Sicleve stavorum valeat genus Uspiorum.
Quisquis, & Ausonium non amaz Imperium.

Uniquis, & Athonism wou water imperion.

Ingeniosa tamen Pompilli scripta seruntur:
Sed samæ non est hoc (misticrede) satis.

Quam multi tineas pascunt, blattasque diserti !

Victurus Cacnitum debet. nabere laber and a call

Audat, amat, cantat nostros mea Roma libellosi Meque sinus omnis, que manitus omnis habersi Ecce rubei quidam, pallet; stupet; oscitat, edita Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placene. Ad Oppiayum de Silavo, ella supel.

A Mist pater unicum Silanus.
Cestas miturere inunera Oppiane?
Hen crudele nosas; matæque Pacce!
Cujus vulturis hoc erit cadaver?
Ad Masianum. xltt.

Cis te captari : sois hune; qui captat , avarum; Et scis , qui captat , quid , Martane velit ; — G Tu tamen hune tabulis hæredem , shile; supremia. Scribis , & esse tuovis , suriole, loco:

Munera magua quidem milit, fed milit in hamo : Et piscatorem piscis amare potest?

Si cupis, ut plorete des, Mariane, nihil

Um sis nec rigida Fabiorum geme creatus.

Nec qualem Curio, dum prandia portar aranti
Hirsuta peperis rubicunda sub ilite conjus?
Sed patris ad speculum tons , matrisque togata;
Filius , & sponsam possit te sponsa socare:
Emendare meos, quos nevit. sama, libellos?
Et tibi permittis selices carpere nugas.

Has,

Has, inquam, nugas, quibus aurem advertere totam Non afpernaneur proceres urbifque , forique ; Quas, & perpetui dignantur ferinia Sili , Et repetit toties facundo Regulus ore : Quique videt propius magni certamina Circi, Laudat Aventine vicinus Sura Diane: Ipfe etiam tanto dominus fub pondere rerum Non dedignatur bis , terque revolvere Cæsar : Sed tibi plus mentis, tibi cor limante Minerva Acrius, & tenues finxerunt pettus Athenæ. Ne valeam fi non multo fapit altius illud, Quod cum panticibus laxis, & cum pede grandi, Et rubro pulmone vetus, nafique timendum. Omnia crudelis Lanius per compita portat. Audes præterea, quos mullus noverit, in me Scribere verficulos, miferas & perdere chartas : At si quid nostræ tibi bilis inufferit ardor, Viver, & hærebit, totoque legetur in orbe; Stigmata nec vafra delebit Cinnamus arte. Sed miferere tui, rabido nec perditus ore Fumantem vivi nasum tentaveris urfi . Sit placidus licet, & lambat, digitofque, manufque : Si dolor, & bilis, fi justa coegerit ira, Ursuserit: vacua dentes in pelle fatiges: Et tacitus quæras , quam possis rodere carnem : Ad Tuccam. xliv.

TExametris epigrama facis, feio dicere Tucca; Tucca foler fieri: denique, "Tucca, licet. Sed tamë hoo longu eftifolet hoo quoqi Tucca, licetçis li breviora probas, difficha fola legas. Conveniat nobis: ut fas, epigrammata longa

Sittransire tibi ; scribere , Tucca , mihi .

De Bassa ad Casullum .

Non miror, quod perat aquam tua Bassa, CatulMiror, quod Bassi sila porat aquam . (le a

S'Exagefima, Martiane, meffis Afta eft, & pnto, jam fecunda Cotte Nec se tædia lestuli calentis
Expertum memint die vel uno;
Ostendit digitum sed impudicum
Alconti, Dassoque, Simmacoque.
At nostri bene computentur anni,
Et quantum tetricæ tulere sebres,
Aut languor gravis; aut mali dolores,
A vita meliore separentur,
Insantes sumus, & senes videmur.
Ætatem Prianique, Nestorisque
Longam qui putat esse, Martiane,
Multum decipiturque, falliturque
Non est vivere, sed valere, vita.
Al Esculanum. xivit.

M Edio recumbit imus ille qui lecto, ille Fodique tonis ora laxa lenticis:
Mentitur, Efculane: non habet dentes.

In Pentiam. Mylls.

Um mittis turdumve mihi, quadramve placetae, Sive femur leporis, five quid his simile: Buccellas missife tuaste, Pontia, dicis. Has ego nec mittam, Pontia, sed nec edam Episaphium Fusci.

Lle facri lateris cuftos, Martifque togati,
Credita cui fummi caftra fuere ducis:
Hic fitus est Fuscus, liete hoc Fortuna, fateri:
Non timet hostiles jam lapis ise minas.
Grande jugum domita Dacus cervice recepit!
Et famulum vieltrix possibelet umbra nemus.

In Afrum. 1.

Um si tam pauper, quam nec miserabilis Irus.
Tam juvenis, quam nec Parthenopæus erat;
Tam fortis: quam nec cum vinceret Artemisorus:
Quid te Cappadocum sex onus esse juvat;
Rideris, multoque magis traduceris, Afer,
Quam nudus medio si spatiere soro.

Non

Non aliter monftratur Atlas cum compare ginne Ouæque vehit fimilem beiluz migra Libyn . Invidiofa tibi quam fit lectica , requiris ? Non debes ferri mortuus hexaphoro .

Ad Aulum de Lufco. It.

Otor nobilis., Anle lumine uno Lufeus Phrys erat , alteroque lippus Huic dicit medicus : bibas caveto: Vinum fi biberis , nihil videbis . Ridens Phryx , oculo valchis, inquit ; Misceri sibi protinus deunces si Sed crebros jubet ; exitum requiris ? Vinum Phryx, ocnlus bibit venenum, Ad Lupum, III.

Riftis es , & fælix: fciat hoc Fortuna , caveto; Ingratum dicet te , Lupe fi fcierit . De Rosis ad Cefarem miffis. 1111. T. nova dona tibi . Cafar, Nilotica tellus Miferat hibernas, ambitiofa rafas. Navita derifit Pharios Memphisicus hortes ! -

Urbis ut intravis limina prima tum . 37.5 Tantus veris honos, & odera gratia Flora, de Tantaque Pæftani gleria ruris erat :

Sic quacunque vagum greffinmque, oculofq; ferebat, Textilibus fertis omme rubebat iter .

At tu Romanæ juffus jam cedere brimide , Mitte tuas meffes , accipe , Nile , rolas .

Ad Rufum. him. Uidam me modo, wur, Inspectum velut empior, ant lanifta, Uidam me modo , Rufe , diligenter . Cum vultus digitoque fabnotaffet : .... Tune es, tune , ait , ille Martialis , Cujus nequitias , jocofque novit sus !! ....! Aurem qui modo non habet Batavam? Subrisi modice , levique notur Me , quem dixerat , elle non negavi ... Cur ergo , inquit , habes malas lacernas ? Respondi , quia sum malus poeta .... 236

#### L'IBERAVI.

Mittas, Rufe y mihi bonas lacerrias ... Ad Cefarem Domisianumia 144

O Tanton, summe ducum, debet uterque tibi.
Nam tu missa tna revocasti fulmina destra;

Hos cuperem mores ignibus esse Jovis.

Si tua sit sunmo, Cæsar, natura Tonanti:

Uretur toto fulmine sara manus.

Musaris hoc meruman tui esse sara sara sara

Muneris hoc utrumque til testatur Etruscus ;

Ese quod & comiti contiglt ; & reduct : !!

De Philippe : lv1....

Octaphoro sanus portatur, Avire, Philippus:
Hunc tu si sanus credis, Avite suris.
Fles moreen Rufi. lytt.

Dirur heu Sextus (ine te mihi, Rufe, Canroni, Nec te:lectorem sperate, amice, liber. Impia Cappadocum tellus, & ningine lavori. Vifa tibi y cineres reddir, & oraș patri.

Funde suo lachtymas orbara Bottonia Rufo; p. Ettefonet tota plandtus in Æmylia...

Heuqualis pietas l'heuquan brevis occidir getas!
Viderat Alphae pramia quinque modo...
Pedidre tu memori nostros svolvere lufus;

Tu folitus nostros, Ruse, tenere jocos.

Accipe cum fletu mensi breve carnen amici;

Atque hac absentis thura suisse puta

In bibepres, aguam. lvili.

Etimum adominaque nives, denfiquetrichtes, Quado egovos medico non prolibente, bibani, stultur; de ingrasus, nee tanto munere dignus; Qui mavult, hæres diviris efes Midge si.

Possideat Lybicas messes, Hermumque, Tagumque, Et potet calidam, qui mihi livet, aquam. Ad Cesarem. 11x.

Di tibi dent, & tu, Cæsar, quæcumque mereris: Dj mihi, dent, & tu, quæ volo, si merui.

M And Calutavi vero te nonine casu;

Med diri dominum, Cæciliane, meurn.

Quanti libertas constet mihi tanta, requiris?

Centum quadrantes abstulit Illa mihi.

De Panareto potore. -lxx.

Um peteret feram media jam nocte matellam Arguto madidas pollice Panaretus;
Spoletina data eft; fed quam ficzaverat ipte:
Nec fuerat foli tanta lagena fatis.
Ille fide fimma teftæ fua vina remenius,
Reddidit cenophori pondera plena fui.
Miraris, quantum bibetat, cepiffe lagenam?
Define mirari, Rufe; wwerum bibetat.

OElatus tibi cum fit, Ammiane, Serpens in patera Myronisarte:
Vaticana bibis: bibis venenum

De Thaide. 18x11.

Am male Thais olet, quam non fullonis avari Testa vetus, media fed modo frasta via Non fudore stuesse frireis; non ora Leonis, Non detracta cani transspherina cutis Pullus abortivo, nec cum putrescit in ovo,

Amphora tortupto, nec vitiata garo.

Cum bene se tutam per fraudes mille putavit,

Omnia cum secie, Thaida Thais olet.

De Calpetiano. Ixiv.

P Onumur femper chryfendata Calpetiano:
Sive foris, feu cum cœnat in urbe; domi.
Sic etiam in Rabulo femper, fic cœnat in agro.
Non habet ergo aliud? non habet imo faum.

# THE OFF THE THE THE THE

M. VAL. MARTIALIS

# EPIGRAMMATON.

# LIBER SEPTIMUS.

Ad Loricam Domitiani . 1.

A Ccipe belligeræ crudum thoraca Mineryæ, Ipfa Meduleæ quem timet ira, comæ. Dum vacathæc, Cæsar, poteiti lorica vocari; Petrore cum facro sederit, Ægis erit.

De Eadem.

IN via Sarmaticis Domini lorica fagittis,
Et Martis Gotico tergore fida magis;
Quam vel ad. Ætolæ feceram cuspidis istus
Texuit innumeri lubricus unguis apri;
Felix sorte tua! facrum cul tangere pestus
Faseri, & nostri mente calere Dei.
I comes, & magnos illæsa merere triumphos,
Palmatæque ducem, sed citò, redde togæ.

Ad Pontillanam. 11.

Ur non mitto meos, tibi, Pontiliane, libellos
Ne mihi tu mittas, Pontiliane, tuos.
Ad Cafarem Domitianum. 111.
SI defiderium Cafar, populique, patrumque
Redic Deum votis poscentibus; invidet hosti
Roma suo, veniat laurea multa licet.
Terratum dominium propibs videt ille, ettoque.
Terretur vultu barbarus, & fruitur.
De Fama redirus Domitiani.

Cquid Hyperboreis ad nos conversus ab eris Ausonias Caesar jam parat ire vias ?

Certus abest author, sed vox hoc mnnei ar omnis: Credo tibi : veram dieere; sama, soles. Poblica vitèrices testantur gaudia charta: Marci à laurigera cuspide pila virent. Rursus, lo, magnos clamat tibi Roma triumphos, Invictusque eta, Casar, sia urbe fanas.

Invictulque sua, Cælar, la urbe finas.
Sed jan lætitiæ quo fit fiducia major,
Sagnaticæ laurus unncius iple veni
Ad Cælarem Domitianum, v.

Hiberna quamuis Ardos; & radis Pence, Et ungularum pulfibus calens iller, Fractifique cornu jam ser improbo Rhenus, Tenest domantem tegna perfide gentis, Te sumue mundi reclor, & parens orbits, Abesfe nostris nou tamen potes votis. Illic, & oculis, & animis sumus, Castar, Adeoque mentes omnium tenes unus, Ut ipla magni turba uscleiat Circi.

\*\*Dre vedtus Damitiani\*\*, vs.\*\*

Unchi realth Damman. Unchi are na dire Mula, Vidor ab Odryso reddiun orbe Deus-east Tam licet ingenti dicere voce, venit

Jam licet ingenti dicere voce, venit, Fælix sorte tua! poteras non cedere Jano, Gaudia si nobis, quæ dabat.ille, dares, Festa coronatus ludet convitia miles,

Inter laurigeroscum comes ibit equos. Fas audire jocos, levioraque carmina Cæsar, Sit tibi; si lusus ipse triumphus amat.

De Cafrello. vis.

Um lexaginta numeret Cafselius annos,
Ingeniofus homo est; quando difertus erit ?

In Olum. vist.

A Lterzatur Eros, spoliat Linus: Ole, quid ad te; De cute quid faciat ille, vel ille sna? Centeris ludit Matho millibus, O le quid ad te? Non tuproptereà, sed Matho pauper esit LIBER VII.

In lucem conat Sertorius: Ole, quid ad te?
Cum liceat tota flertere nofte tibl.
Septingenta Tito debet Lupus; Ole, quid ad te?
Affem ne dederis, crediderifve Lupo.
Illud diffinulas, ad te quod periot.

Illud diffimulas, ad te quod pertinet, Ole: Quodque magis curze convenit esse tuze. Pro tognia debes: hoc ad te pertinet, Ole: Quadrantein nemo jam tibi credet: & hoc. Uxor prava tibi ess: hoc ad te pertinet, Ole,

Poscit jam dotem filia grandis: & hoc... Dicere quindecies poteram, quod pertinet ad te.: Sed quid agas, ad me pertinet, Ole, nihil. Ad Pudenten. 18.

Ogis me calamo, manuque nostra Emendare meos, Pudens, libellos. O quam me nimium probas, amasque

O quam me nimium probas, amafqu Qui vis Archetypas habere nugas. Ad Faaftinum. x.

Sic me fronte legat Dominns, Fausline, serena., Excipiarque meus, qua solet; aure jocos e Ut mea nec juste quos odit, pagina lædit: Et mish de nullo sama rubore plaget.

Et mini de millo fama rubore placet.

Quid prodeft? cupiant cum quidam noftra videri :

Si qua Lycambeo fanguine tela madent?

Vipetenimque vomant postro sub nomine virus :

Ori Placet.

Qui Phæbi radios serre, diemque negant? Ludimus innocut; scis hoc bene, juro potents. Per genium Fame, Castalidumque gregem: Perque tuas aures, magni mihi numinis instar, Lector, inhumana liber ab invidia.

Dum Tiburtinis albeferer folibus audit Antiqui dentis fusca Lycoris ebur, Venit in Herculeos colles, quid Tiburis alti Aura valet è parvo tempore nigra redit.

E Ra domi non funtifuperest hoc Regule, tamu, Ut tua vendamus munera : numquid emis?

1/

Ad Bibliothecam Julii Mart. XIII.

R Vicinam videt unde lector urbem:
Inter carmina fanctiora fi quis
Jucunda fuerit locus Thalia,
Hos nido licèt inferas vel imò,
Septem quos tibi mifamas libellos,
Authoris calamo fui notatos:
Hac illis pretium facti litura.
At tu munere dedicata parvo,
Qua cantaberis orbe nota toto,
Pigous pectoris hoc mei turre,
Juli bibliotheca Martialis.

De Fragmenco Argus. xiv.

Ragmentum quod vile putas, & inutile lignum,
Hace fuit ignoti prima carina maris:
Quam nec Cyanez quondam potuere ruina
Frangere, nec Scythici triftior unda freti.

Sacula vicerunt, fed quamvis cesserit annis, Sanctior est salva parva tabella rate,

"In Santtram! XV. Thil eft miferius, nec gulofins Sanctra; Reftam vocatus cum recurrit ad cœnam, Quam tot diebus , nochibufque captavit . Ter poscit apri glandulas, quater lumbum, Et utramque coxam leporis, & duos armos, Nec erubescit pejerare de turdo, Et offregrum rapere lividos cirros . Dolci placenta fordidam linit mappam: Illic , & uvæ collocantur ollares , Et punicorum panca grana malorum, Et excavatæ pellis indecens vulvæ, Et lippa fiens , debilisque holetus . Sed mappa cum fam mille rumpitur furtis-, Rofos tepenti fpondylos fina condit, Et devorato capite turturem truncum . Colligere longa turpe nec pudet dextra Analecta , quidquid & canes reliquerunt : Nec

#### LIBER VII.

Nec esculenta sufficit gulæ præda. Misto lagenam replet ad pedes vino ; Hæc per ducentas cum domum tulit fcalas, Seque obserata clausit anxius cella ,. Gulofus ille postero die vendit .

De Watali Lucani. XVI.

Æc est illa dies, quæ magni conscia partus Lucanum populis, & tibi , Polla , dedit . Hen Nero crudelis, nullaque invisior umbra; Debuit hoc faltem non licuisse tibi .

. De Eodem . XVII.

Atis Apollinei magno memorabilis ortu Lux redit , Aonidum turba favete facris .. Hac mernit , cum te terris , Lucane , dediffet ,; Mixtus Caftalia Betis ut effet aque.

De Eodem . XVIII. Hæbe, veni; sed, quantus eras, cum bella tonanti: Iple dares Latie plettra fecunda lyre ... Quid tanta pro luce precer ? . tu . Polla ... maritum" Sæpe colas , & fe fentiat ipfe coli.

In Maledicum . XIX. Um Juvenale meo que me committere tentas, Quid non audebis, perfida lingua, loqui ?. Te fingente nefas , Pyladen odiffet Oreftes , Thefea pirithoi deftitniffer amor . Tu Sienlos fratres , & majus nomen Atridas ,

Et Ledæ poteras diffociare genus . Hoc tibi pro meritis , & talibus imprecor aufis : Ut facias illud , quod , puto , lingua facit .

In malum Poetam. xx. Ulcia cum tantum scribas epigramata semper, Et ceruffata candidiora cute : Nullaque mica falis, nec amari fellis in illis . . Guita fit , ddemens! vis tamen illa legi . Neo cibus ipfe juvat morfu fraudatus aceti ,

Nec grata eft facies , cui gelafinus abeft . Infanti melimela dato , fatuasque mariscas ; Nam mihi , que novit pungere , Chia fapit.

Librum mireit ad Apollinarem. xxi.

A Pollinarem conveni menm, Scazon,
Et fi vatabit (ne molefins accedas)
Hoc qualecumque, cujus aliqua pars. ipfe eff.
Dabis: hoc facetum casmen imbuans atmes.
Si te receptum-fronte videris teta,
Noto rogabis ut favore fuffentet.
Quante, mearum fcis atmore mugarum
Flagret: nec ipfe plus amare 1e. poffum videris tetus;
Apollinarem conveni meum Scazon.

De Apro sibit à Dexero misso. XXII.

T Usas glandis aper popularor, & ilice multa
Jam piger, Ætolas isana secunda serse,
Quem meus intravit splendenti cuspide Dexer,

Præda jaces nostris invidiosa focis. Pinguescant madidi læto nidore Penates,

Ad Fuscam. Extrs.

Sic Tyburtina cescai eibi sylva Dianæ,
Et properet cæsum sæpt redire nemus;
Nec Fartessies Pallas tua, Fusce, trapetis
Cedat, & immodici dent bona musta lacus;

Seegat, of immonet den boda midis acutas. Seegat, of immonet den boda midis acutas. See forming plurima palma force; Oria dum medius præftactibi parva December, Encipe, fed certa, quos legis, sure jocos, Seire libet verum, fres est huc ardua; fed au. Quoditibi vis deli, dieres, Fusca puess.

Ordidior ceno cum sit toga, calceus antem Candidior prima sit tibi, Cinna nive: Dejecto quid, inepte, pedes persundis amictu? Collige, Cinna, togam: calceus, ecce, perit

Ad Stellam . XXV. Um pluvias, madidumq; Jove perferre negaret, Et rudis hibernis villa nateret aquis: Plurima , que posses subitos estundere nimbos . Moneribus venit tegula miffa tuis :

Horridus , ecce , fonat Borez ftridore December . Stella, tegis villam, non tegis agricolam. Ad Caftricum de Theta. XXVI.

7 Ofti mortiferum quæftoris , Caftrice, fignum ? Est operæ pretium discere theta novum Exprimeret quotics rorantem frigore nafum . Lethalem juguli jufferat effe notam : Turpis ab inviso pendebat ftiria naso : Cum flaret madida fauce December atrox.

Collegæ tenuere manus: quid plura requiris? Emungi misero , Castrice , non licuit .

De Polipheme .. XXVII.

Antus es , & talis noftri, Polypheme , Severi's Ut te mirari postit , & ipfe Cyclops. Sed nec Scylla minus , quod fi fera monftra duorum. funxeris, alterius fiet uterque timor. De Calio . , xxvi II.

I fcurfus varios , vagumque mane , Et fafters , & ave potentiorum , Cum perferte, patique jam negaret, Coepit fingere Coelius podagram. Quamedum vult nimis approbare veram , Et sanas linit, obligatque plantas, Inceditque gradu taborioto : .... ( Quantum cura porelt , & ars doloris? ). Defit fingere Codine podagram . . . .

Epicaphium patris Etrufci , xxxxi Ic jacet ille fenex , Augusta notus in aula , 1 Peltore non humili paffus utrumque deum ; Natorum pietas fanctis quem conjugis umbris Miscuit : Elysium possidet ambo nemus . Occidit illa prior viridi fraudata juventa, Hic propè ter fenas vidit Olympiadas .

Sed festinatis raptum tibi crediditannis, Adspexit lachrymas, quisquis Etrusce, tuas. Ad Sempronium Tuccam. xxx.

Ofmicos effe tibi , Semproni Tucca videris:
Cofmica , Semproni, tam mala, qua bona funt.

Ad Castricum. XXXI.

M Uneribus cupiat si quis contendere tecum, Nos tenues in utroque sumus, vincique parati, Inde sopor nobis, & placet alta quies. Tam mala cur igitur dederim tibi carmina, quæris? Alcinoo nullum poma dediste putas,

In Cinnam . XXXII.

PRimum esque præstes, si quid te Cinna, rogabo, Hlud deinde sequens, ut citò, Cinna, neges. Diligo præstantem, non odi, Cinna, neges. Sed tu nec præstas, necccitò, Cinna, negas. Ad Ovidium de Imagine Max. Casonii. xxxxxxx Maimus ille tuus, Ovidicas sonius it est,

Aximus ille tuus, Ovidi Cæfonius hic est,
Uus adhuc vultum vivida cera tenet.,
Hunc Nero dannavit: sed tu damnare. Neronem.
Ausses, & profugi, non tua fata sequi.

Æquera per Scylle magnus comes exulis ifti Qui modo nolueras Confulis ire comes Si vittura meis mandantur nomina chartis, Et fas eft cineri me superesse meo:

Audiet hoc prefens, venturaque turba: fuisse.

Illi te, Senecæ quod fuit ille suo.

Ad Eurdem. XXXIV.

Acundi Senecæ potens amicus,
Caro proximus, aut prior Sereno,
Hic est Maximus ille, quem frequenti
Fæsix litera pagina falurat,
Hinne tu per Sienlas sequentus undas,
O nullis, Ovidi, tacende linguis,
Sprevisti domini furentis iras.
Miretur. Epsladem suum vetustas,
Hæsit qui comes exuli parentis.

Quis discrimina comparet duorum ? Hæsisti comes exuli Neronis -

Hæsisti comes exuli Neronis - Ad Prifeum . xxxv.

Ommendare tuu dum vis mihi carmine munus, Mæonioque cupis dolius ore loqui: Excruclas multis parier me, teque dicbus: Et ma de nostro, Prisce, Thalia placet. Divitibus poteris musas, degosque sonantes 3.3 Mittere: pauperibus munera peza dato.

Ad Licinium Suram. xxxv1.

Odosum, Licini celeberrime Sura virorum,
Cujus prifca graves lingua reduxit avos:
Redderis heu quanto fatorum munere, nobis.
Gustata Lethes peneremissu aqua.
Perdiderant jam vota metum, securaque slebant

Triftia cum lacrymis, jamque peractus eras.
Non tulit invidiam taciti regnator Averni,

Et, raptas fatis reddidit ipse colos. Scis igitur, quantas hominum mors fassa querelas. Moverit, & frueris posteritate tua

Vive velut rapio, fingitivaque gaudia carpe : Perdidorit nullum vita reversa diem,

De Annie - XXXVIIUm menfas habeat ferè irecentas ,
Pro menfas habet Annius minifiros ;
Tranfeurrunt gabatæ , volantque lancesHas vobis epulas habete lauti :
Nos offendimut ambulante cœna .

P Arva suburbani munuscula mittimus horti, Faucibus ova tuis; poma, Severe, gulæ.

MErcari nostras si te piget, Urbice, nugas;
Et jucunda tamen carmina nosse libet:
Pompejum quæras (& nost forstan) Austum;
Ultoris prima Martis in æde sedet.
Jure madens, varioque togæ limatus in usu,

Non lector meus hic , Urbice , fed liber est .

Has, inquam, nugas, qui bus aurem advertere totam Non afpernantur proceres urbifque , forique ; Quas, & perpetui dignantur scrinia Sili, Et repetit toties facundo Regulus ore : Quique videt propius magni certamina Circi, Laudat Aventine vicinus Sura Diane: Ipfe etiam tanto dominus fub pondere rerum Non dedignatur bis, terque revolvere Cæsar : Sed tibi plus mentis, tibi cor limante Minerva Acrius, & tenues finxerunt pectus Athene. Ne valeam fi non multo fapit altius illud, Quod cum panticibus laxis , & cum pede grandi , Et rubro pulmone vetus, nafique timendum . Omnia crudelis Lanius per compita portat. Audes præterea , quos nullus noverit , in me Scribere verficulos, miseras & perdere chartas : At fi quid noftræ tibi bilis inufferit ardor , Vivet, & hærebit, totoque legetur in orbe; Stigmata nec vafra delebit Cinnamus arte . Sed miferere tui, rabido nec perditus ore Fumantem vivi nasum tentaveris ursi . Sit placidus licet, & lambat, digitofque, manufque : Si dolor, & bilis, fi justa coegerit ira, Ursuserit : vacua dentes in pelle fatiges ; Et tacitus quæras , quam poffis rodere carnem : Ad Tuccam . xliv.

TExametris epigrāma facis, ício dicere Tucca s' Tucca folet fieri denique, "Tucca, licet. Sed tamë hoc longu efifolet hoc quoqi Tucca, licet; Si breviora probas, difficha fola legas. Conveniat nobise ut fas, epigranmata longa Sittransfire tibi; feribere, "Tucca, mihi.

De Baffa ad Catulium . xiv.

Non miror, quod petat aquam tua Baffa, CatulMiror, quod Baffa fifia petat aquam . (le a
Ad Martianum . xivi.

S'Exagesima, Martiane, messis
Asta est, & pnto, jam secunda Cotta,

Nec se tædia lestuli calentis
Expertum meminit die vel uno;
Oftendit digitum sed impudicum
Alconti, Dasioque, Simmacoque.
At nostri bene computentur anni,
Et quantum tetricæ tulere sebres,
Aut languor gravis, aut mali dolores,
A vita meliore separentur,
Infantes sumus, & senes videmur.
Ætatem Priamique, Nestorisque
Longam qui putat esse, Martiane,
Multum decipiturque, falliturque
Non est vivere, sed valere, vita.
Az Esculamem. xivii.

M Edio recumbit imus ille qui lecto, Calvam trifilem fegmentatus unguento, Foditque tondis ora laza lentifcis:
Mentitur, Efculane: non habet dentes.

In Pontium. Novita.

Um mittis turdumve mihi, quadramve placéte,
Sive femur leporis, sive quid his simile:
Buccellas missie tuaste, Pontia, dicis.
Has ego nec mittam, Pontia, sed nec'edam

Episaphium Fusci.

Lle facri lateris custos, Martisque togati,
Credita cui sumni castra sucre ducis:
Hic situs est Fascus, licet hoc Fortuna, faterir
Non timerhostiles jam lapis iste minas.
Grande jugum domita Dacus cervice recepit!
Et famulum vistrix possibet umbra nemus.

Um si stam pauper, quam nec miserabilis Irns,
Tam juvenis, quam nec Parthenopæus erat;
Tam fortis: quam nec cum vinceret Artemidorus;
Quid te Cappadocum sex onus esse juvat?
Rideris, multoque magis traduceris, Afer,
Quam nudus medio si spatiere soro.

Non

Nonaliter monstratur Atlas cum compare ginne, Queque vehi sinilem beilira migra Libyn . Invidiosa tibi quam sit lectica , requiris ? Non debes ferri mortuus hexaphoro .

Ad Aulum de Lufeo. Is.

Otor nobilis., Aule lumine uno
Lufeus. Phyx. crat., alteroque lippus.
Huic dicit medicus : bibas caseto;
Vinum fi biberis-, nihil videbis.
Ridens Phyx., oculo valebis, inquit.

Sed crebros jubet , exitum sequiris ? Vinum Phryx., oculus bibit venenum, Ad Lupum, 111.

Ristis es , & fælix: sciat hoc Fortuna , caveto ; Ingratum dicet te , Lupe si scierit . De Rosis ad Cesarem missis litt.

T-nova dona tibi., Cæfan, Nilotica tellus.
Maierat hiberras, ambitiofa tofas.
Navita derifit Pharios Memphiticus liorues s
Utbis. na intravis limina prima tumo on to

Tantaque Pæstant gleria ruris erat : Sic quacunque vagum grestumque, oculosq; ferebat, Textilibus sertis onine rubebat iter

At in Romanæ justus jam cedera brumæ, Mitte tuas messes, accipe, Nile, rosas.

Ad Rufurn. htv.

Ad Rufurn. htv.

Quidam me modo, Rufe, diligenter
Inspectum velut emptor, ant lanitta,
Time es, tune, ait; ille Matrialis,
Quins nequitias, jocofque novistalis,
Aurem qui modo non.haber. Batavam?
Subrisi modice, tovique nove
Me, quem dixerat , esse non negaviCur ergo, inquit, habes malas lacernas?
Respondi, quia sum malus poeta

# INBERIVI.

Hoc ne fæpius accidat poetæ . Mittas , Rufe , mihi bonas lacernas . 1 Ad Cefarem Damitidnunt - 140

Uantum folicito fortuna parentis Etrusco, Tantum, fumme ducum , debet uterque: tibi . Nam tu mifsa tua revocasti fulmina dextra :

Hos caperem mores ignibus else Jovis . " Si tua fit fummo , Cæfar , natura Tonanti : Utetur toto fulmine rara manus .

Muneris hoc utrumque tii teftatur Etrufcus Else quod & comiti contigit . & reduci ; .... De Philippe . lvs.

Ctaphoro fanus portatut , Avire , Philippus! Hunc tu fi fanum credis , Avite furis . . Fles mortem Rufi . lytt.

Ditur heu Sextus fine te mihi, Rufe, Caproni, Nec te lectorem fperat , antice , liber . . . Impia Cappadocum tellus , & numine lavo ::...

Vifa tibi , cineres reddit , & ofsa patri . Funde tuo lachrymas orbara Bononia Rufo; Et resonet tota plandus in Emylia ...

Heu qualis pietas ! heu quam brevis occidir ætas! Viderat Alphæi præmia quinque modo. Pellore au memori noftros evolvere lufus:

Tu folicus noftros, Rufe, temere jocos. Accipe cum fletu moeffi breve carmen amici ; Arque hæc absentis thura fuise puts . . . . In bibeptes aquam : |viii.

Etimm, dominaque nives , denfique trientes, . Quando ego vos medico non prohibente bibani? Stuleus & et ingrasus , nec tanto munere dignus Qui mavult hæres divitis esse Midæ ...

Possideat Lybicas messes, Hermumque, Tagumque, Et potet calidam , qui mihi livet , aquam . Ad Cefarem. IIX.

I tibi dent, & tu, Cæfar, quærumque mereris: Di mihi , dent , & tu , quæ volo , fi merui .

M And salutavi vero te nomine casu;
Nec dixi dominum, Cæciliane, meum.
Quanti libertas constet mihi tanta, requiris?
Centum quadrantes abstulit illa mihi.

De Pamareto potore. Ist.

Um peteret feram media jam noche matellam
Arguto madidus pollice Panaretus;
Spoletina data est; fed quam siccaverat ipte:
Nec suerat soli tanta lagena satis.
Ille die summa teste sue vina remensus;
Reddidit cenophori pondera plena sui

Miraris; quantum biberat, capiffe lagenam?

Define mirari, Rufe, merum biberat.

In Ammianum: Axxx.

OElatus tibi cum fit, Ammiane,
Serpens in patera Myronisarte:
Vaticana bibis: bibis venenum

De Thaide. Ixxxi.

T Am male Thais oler, quam non fullonis avari
Testa verus, media fed modo fracta via
Non fudore sueus hircus; non ora Leonis,
Non derrasta cani transfiyberina cutis.
Pullus abortivo, nec cum putrescit in ovo,
Amphora tovopro, nec vitiata garo.
Cum bene se tutam per fraudes mille putavit,

Omnia cum feeit, Thaida Thais olet.

De Calpetiano : lxiv.

Donutur semper chrysendata Calpetiano :
Sive foris, seu cum cœnat in unbe ; domisic etiam in stabulo semper , fic cœnat in agro
Non habet ergo aliud ? non habet imo suum

# AN AN AN AN AN AN

M. VAL. MARTIALIS

#### EPIGRAMMATON.

LIBER SEPTIMUS.

Ad Loricam Domitiani. 1.

A Ceipe belligera crudum thoraca Minerva, Dum vacathac, Cafar, poteit lorica vocari; Pettore cum faro federit, Egis erit. De Eadem.

I N via Sarmaticis Domini lorica fagittis,
Et Mattis Gotico tergore fida magis;
Quan vel ad Ætolæ fecturam culpidis idus
Texuit innumer! lubricus unguis apri;
Fælix forte tua! facrum cul tangere pedtus
Faserit, & noftri mente calere Dei.
I comes, & magnos illæfa merere triumphos,
Palmatæque ducem, fed citò, redde togæ.
Ad Pontillianam. 11.

Ur non mitto meos, tibi, Pontiliane, libellos
Ne mihi tu mitta, Pontiliane, tuos.
Ad Cafaren Domitianum. 111.
S I desiderium Cæsar, populique, partumque
Respicis, & Latiæ gaudia vera togæ.
Redde Deum votis poscentibus; invidet hosti
Roma suo, veniat laurea inulta licèt.
Terrarum dominum propiùs vider ille, ettoque
Terretur vultu barbarus, & struitur.

De Fama reditus Domitiani, 1v.

E Cquid Hyperboreis ad nos conversus ab eris Ausonias Cæsar jam parat ire vias ? F Cer-

Cerus abeft author, fed vox hoc nunciar omnis: Credo tibl : verüm diere ; fama ; foles ; Publica victrices teftantur gaudia chartæ : Marcia laurigera cufpide pila virent ; Rurfus ; lo , magnos clamat tibl Roma triumphos , Invictuíque tua , Cæfar , in urbe chans .

Sed jam læitiæ quo fit fiducia major, Samaricæ laurus nuncius ipse veni . Ad Cesarem Domitianum. v.

Haberna quameis Arctos; & rudis Peuce, Et ungularum pulfibus calens ifter, Frachifque cornu janz ter improbo Rhenus', Tenesa domantern regna perfide gentis, Te fimme mundi reftor, & parensorbis, Abeffe noftris non tamen potes wotis.

Illic, & oculis, & animis fumus, Cafar, Adeoque mente, omnium tenes unus, Ut ipfa magni turba uefciat Circi.

Utrum ne currat Pastarinus, an Tigris.

De reditu Domitiany', vs.

Vistor ab Odryko redditur orbo Deus Lam licet ingent diere vota December:

Jam licet ingenti diere voce, venit

Fælix forte tua! poteras non cedere Jano,

Gaudia fi nobis, quæ dabat ille, dares,
Festa coronatus ludet convitia miles,
Inter laurigeroscum comes ibit equos.

Fas audire jocos, levioraque carmina Cæfar, Sittibi; filulus iple triumphus amat.

De Cafrelto. vii.

Uni fexaginta numeret Cafselius annos, Ingeniofus homo est; quando difertus esit?

A Ltercatur Eros, spoliat Linus:Ole, quid ad te;
De cute quid faciat ille, vel ille sua?
Centents ludit Matho millions, Ole quid ad te?
Non tuproptereà, sed Matho pauper esit.
In

LIBER VII. 12
In lucem coenat Sertorius: Ole, quid ad te?

Cum liceat tota stertere noche tibi .

Septingenta Tito debet Lupus; Ole, quid ad te?
Affen ne dederis, crediderifve Lupo.

Illud dissimulas, ad te quod pertinet, Ole:
Quodque magis curæ convenit esse tuæ.

Pro togula debes: hoc ad te pertinet, Ole: Quadrantein nemo jam tibi credet: & hoc. Uxor prava tibi eft: hoc ad te pertinet, Ole, Poscit jam dotem silia grandis: & hoc.

Dicere quindecies poteram, quod pertinet ad te:
Sed quid agas, ad me pertinet, Ole, nihil.

Ad Pudentem: IX.

Ogis me calamo, manuque nostra Emendare meos, Pudens, libellos. O quam me nimium probas, amasque Qui vis Archetypas habere nugas. Ad Faastinum. x.

Sic me fronte legat Dominus, Fausline, serena., Excipiarque mees, qua solet; aure jocos e Ut mea nec juste quos odit, pagina lædit: Et mish de nullo sama rubore plaget.

Quid prodest? cupiant cum quidam nostra videri: Si qua Lycambeo sanguine tela madent?
Vipereumque vomant nostro sub nomine virus a
Qui Phoebi radios sub nomine virus a

Qui Phæbi radios ferre, diemque negant?
Ludimus innocui; scis hoc bene, juro potents
Per genium Famæ, Castalidumque gregem:
Perque tuas aures, magni mihi numinis insar
Lector, inhumana biber ab invidia.

De Lycoride. xr.
Um Tiburthis albescere solibus audit
Antiqui dentis sikca Lycoris ebur,
Venit in Herculeos colles, quid Tiburis alti
Aura valet i parvo tempore nigra redit.
Ad Regulum. xr.

Radominon suntssuperest hoc Regule, tamu, Ut tua vendamus munera: numquid emis?

Ad Bibliothecam Julii Mart. xtrx.

R Uris bibliotheca delicati,

Vicinam videt unde lector urbem:
Inter carmina fanctiora fi quis
Jucunda fuerit locus Thalia,
Hos nido licèt inferas vel imò,
Septem quos tibi misimus libellos,
Auchoris calamo fui notatos:
Hac illis pretium facti litura.
At tu munere dedicate parvo,
Qua cantaberis orbe nota toto,
Pignus pectoris hoc mei turee,
Juli bibliotheca Martialis.

De Fragmenco Argus . xxv.

Ragmentum, quod vile putas, & inutile lignum,
Hac fuit ignoti prima carina maris:
Quam nec Cyaneæ quondam potuere ruinæ
Frangere, nec Scythici triftior unda freti
Sæcula vicerunt, sed quamvis cefferit annis;

Sanctior est salva parva tabella rate,

In Santtram : XV. T Ihil est miserius, nec galosius Santtra; N Restam vocatus cum recurrit ad coenam, Quam tot diebus , noctibusque captavit . Ter poscit apri glandulas, quater lumbum, Et utramque coxam leporis, & duos armos, Nec erubescit pejerare de turdo, Et offreorum rapere lividos cirros . Dulci placenta fordidam linit mappam: Illic , & uvæ collocantur ollares , Et punicorum panca grana malorum, Et excavatæ pellis indecens vulvæ, Et lippa fiens , debilifque boletus . Sed mappa cum jam mille rumpitur furtis-, Rofos tepenti spondylos sinu condit, Et devorato capite turturem truncum , Colligere longa turpe nec pudet dextra Analecta , quidquid & canes reliquerunt Nec LIBER VII. 125

Nec esculenta sufficit gulæ præda. Misse lagenam teplet ad pedes vino; Hæc per ducentas cum domum tulit scalas; Seque obserata clausit anxius cella; Gulosus ille postero die vendit.

De Viasali Lucani. xvr.

He Ceft illa dies, que magni confeia partus
Lucanum populis, & tibi, Polla, dedit.

Heu Nerocrudelis, nullaque invisor unutra;
Debuit hoc sitem non licuifie tibi.

De Eodem ... xv11.

V Atis Apollinei magno memorabilis ortu
Lux redit, Aonidum turba favete facris ...

Hac meruit, cum te terris, Lucane, dediffet, ...

Mixtua Caftalia-Baris tu effet aquae...

De Eodem... xv11...

P Hœbe, veniifed, quantus eras, cum bella tonanti: Ipfe dares Latine plectra fecunda lyras. Quidanta pro luce precer?.tu., Polla, maritum Szepe colas, & fe fentiat ipfe coli.

In Maledicum XIX.

Um Juvenale meo quæ me committere tentas,
Quid non audebis, perfida lingua, loqui?
Te fingente nefas, Pyladen odiffet Orches,
Thefea prithiol defittinifet amor

Til Sienlos frattes, & majus nomen Atridas a.

Et. Ledæ poteras difiociare genus.

Hoc tibi pro meritis, & talibus imprecor ains s.

Ut facias illud, quod, puto, lingua facit.

In malum Poetam. xx.

D'Ulcia com tantum scribas epigrămata semper, Et ceressiata candidiora cute: Nullaque mica falis, necamari feilis in illis. Gutta sir, ò demons! vis tamen illa legi. Nec cibus ipse juvat mors fir sandatus aceti, Nec grata est facies, cui gelasinus abedi. Infanti melimela dato, status sque mariscas; Nam mihi, que novis pungere, Chia sapite,

1.00

Librum mittit ad Apollinarem. xxi.

A Pollinarem conveni menn, Scaren,
Et fi vacabit (ne molethis axcedas)
Hoc qualecumque, cujus aliqua pars ipte eft,
Dabis: hoc facetum carmen imbuant aures.
Si te receptum fronte videris tota,
Noto rogabis ut favore fuftentet.
Quante mearum fcis amore nugarum
Flagret: nec ipfe plus amare te possum.
Contra malignot effe fi cupis tutus;

De Apro sist à Doxero misso.

Tusce glandis aper popularos, & ilice multa
Jam piger, Etola sama secunda ferze,
Quem meus intravit splendent cuspide Dexter,

Præda jaces nostris invidiosa focis. Pinguescant madidi beto nidote Penates,

Flagret & excito festa culina jugo.

Sed counts ingentem piperis confumet acervum,
Addet, & arcano mila falerna garo.

Addening redes, and as a constitution in the confusion of the confusion of

Ad dominum redeas; noster te non capit ignis.
Conturbator aper 3 vilius essure.

Ad Fuscum, autre.

Sic Tyburtinæ crescat eibi sylva Dianæ,
Et properet cæsum sæpe redire nemus;
Nec Fartessacis Pallas tua, Fusce, trapetis

Cedat, & immodici dent bona musta lacus: Sic fora mirentur, sir te palatia laudent, Excolat & geminas plurima palma sores; Otia dun medius præstatibi parva December,

Excipe, fed certa, quos legis, aure jocos, Scire libet verum; resett hæc ardua; fed tu Quod tibi vis dici, dicere, Fusce potes In Chinam; watvi

S Ordidior como cum sit toga, calceus antem Candidior prima sit tibi, Ciana nive; Dejecto quid, inepte, pedes perfundis amictu? Collige, Cinna, togam: calceus, ecce, petis.

- Ad Stellam . XXV. Um pluvias, madidumq; Jove perferre negaret, Etrudis hibernis villa nataret aquis: Plurima , que poffer fubitos effundere nimbos . . Moneribus venit tegula miffa tuis:

Horridus , ecce , fonat Borez ftridore December , Stella, tegis villam, non tegis agricolam. Ad Caftricum de Theta. XXVI.

T Offi morriferum quæftoris , Caffrice, fignum ; Eft operæ pretium discere theta, novum. Exprimeret quoties rorantem frigore nafum . Lethalem juguli jufferat effe notam : Turpis ab inviso pendebat fiiria naso : Cum flaret madida fauce December atrox.

Collegæ tenuere manus: quid plura requiris? Emungi misero, Castrice, non licuit. De Polipheme .. XXVII.

Antus es , & talis nostri, Polypheme , Severi ! Utte mirari posit, & ipse Cyclops. Sed nec Scylla minus , quod fi fera monftra duorum. funxeris , alterius fiet uterque timor ... De Calio . , xxviii.

I cursus varios , vagumque mane , Et fafters , & ave potentiorum , Cum perferre, parique jam negaret, Cæpit fingere Cælius podagram. Quamodum vult nimis approbare veram, Et sanas linit, obligatque plantas, Inceditque gradu laboriofo : ..... ( Quantum cura preteft , & ars doloris? ). Defit fingere. Corlins podagram . .....

Epitaphium patris Etrufci , xxxxi H le jacet ille senex , Angusta notus in aula , . Natorum pietas fanctis quem conjugis umbris Miscuit : Elysium possider ambo nemus . Occidit illa prior viridi fraudata juventa,

Hic propè ter senas vidit Olympiadas . Sed.

Sed sedinatis raptum tibi crediditannis,
Adspexit lachrymas, quisquis Etrusce, tuas.
Ad Sempronium Tuccam. xxx.
Osmicos este tibi, Semproni Tucca videris:

Cosmica, Semproni, tam mala, qua bona sunt.

M Uneribus cupiat fi quis contendere tecum, Audeat hic ctiam, Gaftrice, carminibus. Nos tenues in utroque fumus, vincique parati, Inde fopor nobis, & placet alta quies. Tam mala cur igitur dederim tibi carmina, quæris? Alcinoo nullum poma dedifie putas,

In Cinnam . XXXII.

P. Rimum et ju præftes, si quid te Cinna, rogabo,
Hlud deinde sequens, ut citò, Cinna, neges.
Diligo præstantem, non odi, Cinna, negantem;
Sed tu nec præstas, nec citò, Cinna, negas.
Ad Ovidium de Imagine Max. Casonii. XXXIII.
Ad Aximus ille tuus, OvidiCæsonius hicest,

Aximus ille tuus, Ovinice Bottus, tetti alle Cujus adhuc vultum vivida cera tenet. Hunc Nero dannavit: sed tu damnare. Neronem Austis es, ex profugi, non tua star sequi. Equera per Scylio magnus comes exulis isti. Qui modo nolueras Consulis ire comes. Si victura meis mandantur nomina chartis,

Et fas est cineri me superesse meo:
Audiet hoc præsens, venturaque turba: suisse.
Illi te, Senecæ quod fuit ille suo.
Ad Eundem. xxxxxx.

Acundi Senece potens amicus,
Caro proximus, aut prior Sereno,
Ric est Maximus ille, quem frequenti
Fælix litera pagina falutat.
Hinne tu per Siculas fequentus undas,
O nullis, Ovidi, tacende linguis,
Sprevisti domini furentis iras.
Miretur, Pyladem fuum vetustas,
Hæsti qui comes exuli parentis.

Quis discrimina comparet duorum? Hæsisti comes exuli Neronis.

Ad Prifeum. XXXV.

Ommendare tuŭ dum vis mihi carmine munus, Mæonioque cupis dodius ore logui: Excruclas nullis pariter me, teque dicbus: Etua de noftro, Prifae, Thalia plaçet Divitibus poteris mufas, elegofque fonantes,

Divitibus poteris muías, elegosque sonantes Mittere: pauperibus munera pexa dato. Ad Licinium Suram. XXXVX

Delimin Juram. XXXVI.

Odorion, Licini Celeberrine Sura virorum,
Cujus prifca graves lingua reduxir avos:
Redderis heu quanto fatorum munere, nobis.
Gustata Lethes peneremissus aqua.
Perdiderant jam vota metum, securaque slebant

Perdiderant. jam vota metum, securaque slebant Trillia cum lacrymis, samque peractus eras. Non tulii invidiam taciti regnator Averni, Et. raptas fatis reddidit ipse colos.

Scis igitur, quantas hominum mors falsa querelas

De Annie. XXXVII.

Um mensa habeat serè trecentas,
Promensi habet Annius ministros;
Transcurrunt gahate, volantque lances.
Has vobis epulas habete lauti:
Nos offendimur ambulante cema.
Ad Septemur. XXXVIII.

P Arva suburbani munuscula mittinus horti, Faucibus ova tuis; poma, Severe, gula.

Ad Urbicum. xxxxx.

M Ercari noftras si te piget; Urbice, nugas;
Pompejum quæras (& nosti forstan) Audium,
Ulteris prima: Martis in mede sedet
Jure madens, varioque toga limatus in nsu ,

Non lector meus hic , Urbice , fed liber est .

Sic tenet absentis nostros, cantatque libellos.
Ut pereat chartis littera milla meisto.
Denique si vellet, pereat scripssse vidert,
Sed same mavult ille savere men data.
Hunc licet à decima (nec enim satis ane varabit)
Solicites : capiet cœnula pavay duos.
Ille leget, bibe tu : nolis licet, ille sonabit :

Et eum, jam satis est, dixeris: ille leget.

Ratumen, quod Celeri nostros legis Auche libellos, Si tamen, & Celerem, quod legis, Anste, juvas Ille meas gentes; & Celtas rexit lberos. Nec fuit in nostro certor orbe fides. Major me tanto reverentia turbat, & aures.

Non auditoris, judicis ceffe pinto, and sistir?

In Umbrum. xir. it is and Mnia mifisti mihi Saturnalibus, Umber,

Munera, contulerant que eibi quinque dies e Biffenoa triplices, '&c dentificalpie feptem; His comes access fipongia, mappa, cells.' Semodiusque fabe come trime Picenat maps.'

Et Laletanæ nigra lagena fapæ; Parvaque cum canis venerunt coctana prunis , Et Lybicæ fici pondere teffa gravis.

Vix pinto triginta hummorum tota fuiffe Munera, quæ grandes och tulere Syri Quanto comodius millo milli ferre labore Atgenti potuit pondera quinque, pner?

Ade Regulum Africa Acon Cortis aces, & oya martimi, Mila Et flavas ingdio vapore Chias, Et flavas ingdio vapore Chias, Nec Jam frigoribus pares offvas. Bt cadmu gelidis olus pruinis De notto tibi rure miffa credis De notto tibi rure miffa credis Negule, diligenter erras, Nij nostri, più me, ferunt ageliti.

Quicquid villicus Umber, aut. colonus Aut Thufei ribi, Thufeylive mittunt, Aut rus marmore terrio metatum; Id tora mihi. nafeitur Suburra.

Ad Atticum . Ritt.

A Trice, facundæ renovas qui nomina gentis, .
Nec finis ingentem conticuifie domum;
Te pia Cecropiæ committatur turba Minerwa.
Te fecreta quies, te fophos omnis amat.
At juvenes alice fraêta colit aure magister.

Et rapit immeritas fordibus unctor opes.
Non pila, non follis, non te paganica thermis.

Præparat, aut nudi ftipitis ittus hebes:
Vara nec injecto ceromate brachia tendis.
Non harpafta vagus pulverulenta rapis.

Sed curris niveas tantum prope Virginis undas , Aut ubi Sidonio taurus amore calet . Per varias artes ,: omnis quibus areat fervit ,

Ludere, cum liceat currere, pigritia eft.

Uto possite sieri modo, Severe, Ut vir pessimum charinus Unam rem bene. secerit, requiris? Dicans; sed cito. Quid Nerone pejus? Non deest protinus ecce de malignis, Non deest protinus ecce de malignis, Qui sie raucidulo loquatur ore. Ut quid tu Domini. Deique nostri Præsers muneribus Neronianas? Termas præsero balneis pudendis. In Nafiainum.

Semper mane milit de me mera fomnia naftar a Que moveant animum "folicitentque meuntjam prior ad facem , fed & hacvindemia venit's . Exorat noctes dum milit (aga tuas s

Confumpli falfalque molas, & thuris acervos.

Decrevere greges, dum cadit agna frequens.

Non porcus, non cortis aves, non ova supersunt.

Aut vigila, aut dormi, Nasidiene, tibi

A Stra, polumque pia copiti mente, Rabiri;
Parrhafiam mira qui fituli arte domum.
Phidiaco fi digna Jovi dare templa parabir,
Has petar à nostro Pifa Tonanie manus.
De Ceciliano. xlysi.

N On conat fine apronoster, Tite, Cacilianus .

Bellum convivam Cacilianus habet .

Ad Jovem Capitolinam .

Alvair.

Arpejse venerande redor aulse,
Quem salvo duce credimus Tonantem;
Cum votis shis quisque te fatiget,
Et poscat, dare que Dei potestis.
Nil pro me mihi, Jupiter, petenti,
Ne succensueris, velus superbo:
Te pro Cæsare debeo rogare;
Pro me debeo Cæsarem rogare.

Al Cafarem Germanicum. xlx.

A Bitulerat totam temeratius institor. urbem ,
Inque suo nullum limine. limen aratjussifiti tenues, Germanico, erescere vicos:
Et modò, quæ stierat semita, sacta via est.
Nulla catenatis pila. est præcinsta lagenis.
Nec Prætor medio cogitur ire luto

Nec Prætor medio cogitur ire luto
Stringitur in denfa nec cœca novacula turba;
Occupat aut totas nigra popina vias

Tonfor, caupo, coquus, lanius sua limina servant, Nunc Roma est., nuper magna taberna suit. De Silio Italico. 1.

D'Erpetini nunquam moritura volumina Sili'
Qui legis, & Latia carmina dignatoga;
Pierios tantum vati placuifie receffus
Credis? & Aoniæ Bacchica ferta comæ?
Sacra cothurnati 1100 attigit ante Maronis;
Implevit magni quam Ciceronis, opus.

Hunc

LIBER VIII

Hunc miratur adhiic centum gravis hasta virorum Hunc loquitur grato plurimus ore cliens. Postquam bis senis ingentem fascibus annium Rexerat, afferto qui facer orbe sini; illi Emeritos Musis, & Phæbo tradidit annos:

Proque fuo celebrat nunc Helicona foro .

Ui tonfor fueras tota notissimus urbe, Et post hoc domines munere satus eques; Sicanias urbes; Emzaque regna petisti; Cinname, cum sugeres tristia jura sori Qua nunc arte graves tolerabis inutilis annos?

Quid facit infelix, & fugitiva quies?
Non tethor, non grammaticus fudive magister,
Non Cynicus, non tu Stoicus effe potes.

Vendere nec vocem Siculis, plausumque theatris: Quod superest, iterent Cinname tonsor er R. In Gargilianum. 111.

Is te bisdecima numerantem frigora bruma.
Conterit una tribus Gargiliane, foris.
Ah miler, & demens: viginti litigat annis.
Quifquam, cui vinci, Gargiliane, licet?
De Lasjeno. Irri.

H Æredem Fabius Labjenum ex affe reliquitPlus meruiffe tamen fe Labjenus aft.

Ad Inflancium Rufum . Iv.

Ommendare meas, Inflanti Rufe, camenas.
Parce, precor, foceror feria forfan amat.
Quod fi feftivos admittit & ille libellos,
Hac ego vel Cutio, Fabricioque-legam.

De Theophita , ad Canium.

Hac est illa tibi promissa Theophila, Gani, Hanc sibi jure petat magni senis Attiens hortus; Nec minus este suam Stoien turba velit. Vivet opus quiodeumqne per haz emisers arrest Tam non semnineum; nec populars sapit

Non

Non tua Pantanis nimium se præferat illi , Quamvis Pierio sit bene nota choro. Carmina singentem Sappho laudayit amatrix . Castior bæc , & non dothor illa suit . Ad Paullum . lyt.

Ratus fic tibi , Paulle , fit December : T Nec vani triplices , brevefque mappæ Nec thuris veniant leves felibræ : Sed lances ferat , aut fcyphos avorum , Aur grandis reus , ant potens amicus : Sen quod to potius juvat , capitque , Sic vincas Noviumque, Publiumque Mandris , & vitreo latrone clausos : Sic palmam tibi de trigone nudo Unde det favor arbiter corone Nec lander Polybi magis finistras, Si quilquam, mea dixerit malignus .... Atro carmina que madent veneno, Ut vocem mihi commodes patronam , Et quantum poteris, fed ufque, clames : Non scripfit meus ifta Martialis.

Ad Maximum. 1911.

E squillis domus eft, domus eft tibi colle Diana,
Et ua Patricius culmina Vicus habet:
Hinc vidum Cybeles ; illinc facraria Veste:

Inde Novum, Veterem prospicis inde Jovem. Die ubi conveniam, die, squase parte, requiram. Quisquis ubiq; babitat, Maxime, nusquam habitat. Ad. Philomusum. 19111.

Uod te diripinni potentiores
Et recum quoties ira incidifti
Geffari juvat , & juvat livaria ;
Nolito nimium tibi placere ,
Mr Tuccam , Ins.

E Xigis, ut nostros donem tibi, Tucca, libellos, Non faciam: nam vis vendere, non legere.

#### LIBER VII

Um Saxetani ponatur cauda lacerti. Et bene, fi cœnas , conchis inuita tibi eft : Sumen aprum leporem, boletos, offrea mullos Mittis : habes nec cor , Papile , nec genium . . Ad Severum . Ixt.

Otavi modo confulare vinume ...... Queris quam verus , atque liberale ? 100-Ipfo Confule, conditum: fed ipfe mante . . . Qui ponebat , erat , Severe ; Confub. ant Ad Laufumit dad summer con ichte.

Riginta toto mala funt epigrammata libro : " 1 Si totidem bona funt, Laufe shiber bonus eft Missis Cesilio Librumani elli lxitr. 4. 27 4/1

Um mea Gzeilis formatur imago Secundo Spirat ; & arguta picta tabella manu; I liber ad Geticam Peucen , Istrumque racentem Hac loca , perdomicis , gentibus , ille tenet Parva dabis charo , fed dulcia dorra fodalii. Certior in noftre carmine vultus erie at. 17545

Cafibus hic nullis , nullis delebilis annis : 3 Vivet , Apelleum cum morieur opus . . ...

Ad Sabellum . . 1xx v. . 1911 37C Ubd non infulse ferihis tetraftica quadam : Distica quod belle pauca, Sabelle, facis: Laudo , nec admiror , facile eft epigrammata belle . Scribere ; fed librum feribere , difficile elt .11

Ado Sextuni, I day. 1 00 " ..... D natalitias dapes vocabario of a Cara Effe cum tibi, Sexte, non amices, Quid factum eft , rogo , quid repente factum eft ! Post ter pignora nostra , post tot amnos Quod fum præteritus votus fodalis ?i. 'tat tal en an Sed cauffam fcio , pulla venie a me . . . . Argenti tibi libra pekulation a Nec levis toga , nec rudes lacerna, Non eft sportula ; que negotiatue ...

Poscis munera, Sexte, non amicos. Tam dices mihi , vapulet vocator . !:

De Varil's Delities. Ixvi.

CI meus aurita gaudet lagopode Flaccus; Si fruitur trifti Canins Æthiope : Publius exigua fi flagrat amore carella :

Si Cronius fimitem cercopithecon amat ;.

Delectat Marium fi pernitiofus ichneumon ; Pica falutatrik fi tibi , Laufe , placet;

Si gelidum collo nectit Gratilla draconem ; Luscinia tumulum fi Thelesina dedit :

Blanda dupidinei cur non amer ora Labyca . . Qui videt hæc dominis monftra placere fins, De fuis Libris ad Laufum. IxviI.

Ertur habere meos . fi veia est fama , libillos Inter delities polchra Vienna feason alle Me legit omnis ibi fenior , jovenifque , puerque ,

Et coram tetrico casta puella viro . Hoc ego malu rim , quam fi mea carmina cantent,

Qui Nilum ex ipfo protinus orbe bibunt; Quam meus Hifpano fi me Tagns impleat auro, Pafcat & Hybla meas , pafcat Hymetos apes .

Non nihil ergo fumus , nec blandæ munere lingua Decipinur , credam jam , puto , Lause , tibi. Apollinari mittit coronam rofeam ..

Led , lavert.

Fælix Rola , mollibusque fertis Noftri-cinge comas Apollinaris Quas tu nectere candidas, fed olim, Sic te Pierides ament . memento .

Ad Creticum de Mathone - IRIX. 'Acat inæqualem Matho me fecifie libellum ; Si verum cft., laudat carmina nostra Matho Aquales fcribitlibros Calvinus , & Umber . Æqualis liber eft , Cretice , qui malus eft .

In Baccaram . 1xx.

I quid opus fuerit, scis me non esse rogandum, Bis nobis dicis , Baccara ter que die .

LIBER. VII.

Appellat rigida triftis me voce Secundus;
Audis; led neseis , Baccara , quid sit opus.
Penso te coram petitur , clareque , palamque ,
Audis; sed neseis , Baccara , quid si opus .
Esse quero residas que mihi , tritas que lacernas ;
Audis ; sed neseis , Baccara , quid si opus .
Hoc opus est , subitò sias ut sidere mutus .

Dicere ne possis, Baccara, quid sit opus.

Ad Narniam. IxxI.

Arnia, sustruciam. IxxI.

Arnia, sustruciam. IxxI.

Circuit, ancipiti vix adeunda jugo:

Quid tam sepè meum nobis adducere Quinctum'
Te juvat, & lenta detinuis mora;

Quid Nomentani caussam mihi perdis agelli?

Propter vicinum, qui pretiosus erat.

Sed jam parce mihi; nec abutere, Narnia, Quincto t.

Perpetuo liceat se tibi ponte frui.

De Papilo. laxir.

Nguentum fierat, quod onyx modo parva

Olfecit postquam Papilus, ecce, garum est.

Rumae ft, & riget horridus December;
Audes tu tamen ofculo nivali
Omnes obvins hine, & hine tenere,
Et totam, Line, baffare Romam.
Quid possis gravinsque, frevinsque
Percussus facere, acque verberatus;
Cujus livida naribus caninis
Depender glacies, rigetque barba.
Qualem forficibus metit supinis
Tossor Ginyphio Gilix maries
Quare, fi this fensus etc., pudorque;
Hibernas, Line, basfationes
In mensem, 10g0, differas Aprilem.
Epitablum [Livid and Livid an

Epitaphium Urbici puert. Ixxxv.
Onditus hic ego sū Bassi dolor Urbicus infans a
Gui genus, & nomen maxima Roma dedit.

Sex mihi de prima deerant trieteride meufes, Riperunt tericæ cum mala penfa Dea. Quid species quid singua mihi, quid profuit ætas? Da lachrymas cumulo, qui legis ista, meo. Sic ad Lethæas, niss Nestore senior, undas Non eat, optabls quem superesse tibi.

Non eat, optaots quem imperent tips,
Miterite Librum Casso Sabino. Janv.

Octi si bene Cæsum, libelle,
Montana decus Umbriæ Sabinum
Auli municipem mei Pudentis;
Illi tu dabis, hæc, vel occupato
Instent mille licet, præmantque curæ,
Nostris carminibus tamen, vacabit.
Nam me diligit tille, proximumque.
Tarni nobilibus leger libellis.
O quantim tibi nominis paramel.
O quæ gloria, quam frequens amator!
Te convivia, yte forum sonabit.
Ædes, compira, & porticus, tabernæ
Uni-mitteris, omubus legeris.
Al Cassorem. Isaves.

Mnia, Cafter emis; fic fiet, ut omnia ven-

das.

Al Crifpiuum: IxxvII.

SIc placidum videas femper, Crifpine, Tonantem;
Non te Roma minhs, quam tua Memphis amet.
Carmina Parthafa fi notira legentur in aula;
(Namque folent facra Cæfaris aure frui)
Dicere de nobis, nt lector candidus, aude;
Temporibus præstar nonnihi ille tuis.
Nec Marto nimium minor est, dostoque Catusto,
Hoc fasts, est ipsi, catera mando Deo.

# M. VAL. MARTIALIS

### EPIGRAM MATON,

#### LIBER OCTAVUS.

Imp. Domitiano , Cafari Augusto , Germanico , Dacico , Valerius Marcialis S.

Mnes quidem libelli mei , Domine ; quibus tu famam , ideft vitam dedifti , tibi supplicant : & puto , propter hoe leguntur . Hic tamen , qui operis nostri Octavus inferi-bitur , occasione pietatis frequentius fruitur. Minus ituque ingenio laborandum fuit, in cujus locum materia fuccefferat ; quam quidem Subinde atiqua joconum mistura variare tentavimus : ne colefti verecundie que laudes fuas que facilius te fatigare possunt , quam nos fatiure, omnis versus ingereret. Quamvis autem epigrammuta feweriffinis quaque . & fupreme fortune viris ita fcripta fint , ut nimiam verborum licentiam affestaffe videantur : ego tamen illis von permifi, tam libere loqui, quam folant, cum pars libri, to ma-jer, to melior ad majestatem facri nominis tui allegasa sit , meminerit non nist religiosa purificatione lustratus, accedere ad templa debere . Quod ut cufioditurum me lecturi fciant , in ipfo libelli bujus limine , profiteri breviffimo placuit epigrammate.

Ad Librum fuum, 1,
Anrigeros. Domini liber intrature Penates,
Difec, verecundo fancilis ere loqui.
Vatra

Vafra recede Venus: non eft tuus ifte libellus . Ta mihi, tu Pallas Cæfariana veni . Ad Fanum . 11.

Aftorum genitor , parenique Janus , . Victorem modo cum videret Iftri , Tot vultus fibi non fatis putavit, Optavitque oculos habere plures . Et lingua pariter locutus omni : Terrarum domino , deoque rerum Promifit Pyliam quater fenedam : Addas , Jane pater , tuam rogamus . Ad Mufam. 111.

Uinque fatis fuerant; nam fex,feptemq;libelli, Eft nimium : quid adhuc ludere Musa juvat ? Sit pudor , & finis : Jam plus nihil addere nobis Fama poteft : teritur nofter ubique liber -

Et eum rupta fieu Meffallæ fana jagebunt, Altaque cum Licini marmora pulvis erunt : Me tamen ora legent, & secum plurimus hospes.

Ad patrias fedes carmina noftra feret : Finieram , cum fic respondit nona fororum , Cui coma , & unguento fordida vestis erat : Pu ne potes dulces , ingrate , relinquere nugas ?:

Die mihi quid melius defidiofus ages? An juvat ad tragicos foccum transferre cothurnos , Aspera vel paribus bella tonare modis?

Prælegar ut tumidus ranca te voce magifter, Oderit , & grandis Virgo , bonufque puer ? Scribant ifta graves nimium, nimiumque feveri,

Quos media miferos noche Incerna videt. At in Romano lepidos fale tinge libellos .. Agnoscat mores vita, legatque suos. Angusta cantare licet videaris avena,

Dum tua multorum vincat avena tubas. Ad Germanicum .

Vantus, Io, Latias mundi conventus ad aras Suscipit , & folvit pro Duce vota fuo ! Nam.

LIBER VIII.

Nam non hac hominum, Germanice, gaudia tantu: Sed faciunt ipfi nunc , puto , facra Dei . Ad Macrum . v.

Um donas , Macer , annulos amicis ; Defifti , Macer , annulos habere . In Euffum. VI.

Rehetipis vetuli nihil eft odiofius Eufli . Fida Saguntino cymbia mala luto : Argenti furiofa fui cum stemmata narrat Garrulus, & verbis mucida vina facit. Laomedonteæ fuerant hæc pocula mensæ : .... Ferret ut hæc , muros ftruxit Apollo lyra .

Hoc cratere ferox commist prælia Rhetus Cum Lapithis , pugna debile cernis opus . Hi duo longavo censentur Nestore fundi: Pollice de Pylio trita columba nitet .

Hic schyphus eft, in quo misceri justit amicis Largius Æac des , vividiusque merum . Hac propinavit Bytim pulcherrima Dido In patera, Phrygio cum dara cona viro est.

Miratus fueris cum prifca toreumata multum; In Priami cyathis Aftyanacia bibes . In Cinnam . vis.

T Oc agere est caussas, hoc dicere, Cinna, diferte Horis, Cinna, decem dicere verba novem? Sed modo clepfydras ingenti voce petifti 🥕 . Quatuor , dquantum , Cinna , tacere potes ! Ad Fanum . VIII.

D Rincipium des , Jane , licet velocibus fannis Et revoces vultu fæcula longa tuo, Te primum pia thura rogent, te vota faiutent, Purpura te feelix, te colat omnis honos: Tu tamen hoc mavis, Latiæ quod contigit urbi, Mense tuo Reducem, Jane, videre Deum. Ad Quintum .

Olvere dodrantem nuper tibi , Quinte , volebat A Lippus Hylas luscus vult dare dimidium .

A:cipe

YAL. MART.

Accipe quam primum : brevis est occasio lucri.
Si sperit coecus, nil tibi solvet Hylas.
De Basso. x:

Mit lacernas millibus decem Baffus Tyrias coloris optimi, lucrifecit. Adeo benè emit? inquis: imò non folvit. Ad Ce/arem. xr.

P Ervenisse tuam jan te scit Rhenus in urbem.
Nam populi voces audit & ille tui,
Sarmaticas etiam gentes, Istumque, Getasque
Læisite clamor terruit ipse novæ.
Dum te longa facro venerantur gaudia circo,
Nemo quater misse, currere sensit equo.

Nullum Roma ducem, nec te sic Cæsar.amavit:
Te quoque jam non plus ut velit ipsa potest.

Ad Priscum. 211, 20 202.

La Xorem quare locupletem ducere nolimite Queritis? uxori nubere nolo meæ. Inferior matrona fuo fit, Prisce, matito:

Mon aliter fiunt fremina, virque pares.

Al Gargillanum. XIII.

M Ocio diffuserat: viginti millibus emi.

Redde mihi nummos, Gargillane: fapit.

In crudelem anicum.

X 1 v.

P Allida ne Cilicum timeant pomaria brumant.,

Hibernis objecta notis (pecularia puros

bicla notis (pecularia puros)

Admittunt foles, & fine fole diem.

At mini cella datur, non tota clausa fenestra,

In qua nec Boreas ipse manere vel t
Sic habitare jubes veterem crudelis amicum s'

Arboris ergo tume tutior hospessero....

Ad Domitianum. Nv.
Un nova Pannonici numeratur gloria belli .
Omnis & ad Reducem dum litat ara Jovem :
Dat populus, dat, gratus Eques, dat thura Senatus,
Et ditant Latias tettia dona tribus.

Hos

LIBER VIII.

143 Hos quoque secretos memorabit Roma triumphos, Nec minor ifta tue laurea pacis eris Quod tibi de sancia credis pietate tuorum . Principis eft virtus maxima, noffe fuos .. In Ciperum . xvi.

Istor, qui fueras diu, Cipere. Nunc cauffas agis , & ducenta quaris , Sed confumis , & ulque mutuaris . A Pistore, Cipere, non recedis: Et panem facis . & facis farinam . Ad Sextum. XVII.

Gi , Sexte , tuam pallus duo millia cauffam ; Mififti nummos quot mihi ? mille , quid eft ? Narratti nibil , inquis , & à te perdita cauffa eft . Tanto plus debes , Sexte , quod erubui'. Ad Cirinium . Evili.

CI tua Cirini promas epigrammata vulgo. Vel mecum possis, vel prior ipse legi. Sed tibi tantus ineft veteris respectus amici . Carior ut mea fit , quam tua fama tibi , Sic Maro nec Calabri, tentavit carmina Flacci, Pindaricos poffet cum superare modos . Et Vario cessic Romani laude cothurni .. Cum posset tragico fortius ore loqui ...

Aurum , & opes , & rura frequens donabit amicus : Qui velit ingenio cedere, rarus erit. De Cinna. XIX.

Auper videri Cinna volt , & est pauper . Ad Varum . xx. Um facias versus nulla non luce ducenos, Vare nihil recitas : non fapis, atque fapis . Ad Luciferum . XXI.

P Hospore, redde diem, quid gandia nostra mora-Cæsare venturo, Phosphore, redde diem. (ris? Roma rogat : placidi nunquid te pigra Bootæ Plauftra vehunt , lento quid nimis igne venis? Ledao poteras abducere Cyllaron aftro: Iple suo cedet nunc tibi Castor equo .

Quid

Onid cupidum Titana tenes: jam Xanthus, & Ætho Præna volunt : vigilat Memnonis alma parens : Tarda tamen milidænon cedunt fidera luci . Et cupit Aufonium Luna videre ducem .

Jam , Cæfar , vel noche veni : ftent aftra licebit , Non decrit populo , te veniente , dies . In Gallicum . XXII.

Nvitas ad apram , ponis mihi, Gallice, porcum . Hybrida fum : fi das , Gallice , verba mihi . Ad Rusticum: XXIII.

Se tibi videor fævus, nimiumque gulofus, Qui propter conam , Ruftice , cedo cocum ? Si levis ilta tibi flagrorum cauffa videtur , Ex qua vis causta vapulet ergo coens.

Ad Cefarent. XXIV. CI quid forte peram timido, gracilique libello, Improba non fuerit fi mea charta : dato. Et fi non dederis , Cefar , permitte rogari : Offendunt numquam thura , precesque lovem . Qui fingit facros auro, vel marmore vultus, Non facit ille deos : qui rogat , ille facit .

In Oppianum . KKY. Idifti femel , Oppiane , tantum . Ægrum me male, sæpè te videbo . Ad Cefarem Germanicum .

XXVI. T On tot in Eois timuit Gangeticus arvis Raptor, in Hyrcano qui fugit albus equo: Quot tua Roma novas vidit, Germanice, tigres, Delitias potuit nec numerare fuas . Vincit Erythræostna , Cæsar , arena triumphos , Et victoris opes , divitiafque Dei . Nam cum captivos ageret fuh curribus Indos, Contentus gemina tigride Bacchus erat.

Ad Gaurum . XXVII. Unera qui tibi dat locupleri Gaure, fenique, IVI Si fapis, & fentis, hic tibi ait, morere . .

LIBER VIII.

De Partheniana toga. XXVIII. Ic toga , facundi gratum mihi munus amici . 1) Ese velis cujus fama, decusque gregis ? Appula Ledzi tibi floruit herba Phalanti . Qua faenrat Calabris culta Galefus aquis? An Tarteffiacus flabuli nutritor Iberi

Bætis in Hesperia te quoque lavit aqua ??

An tua multifidum numeravie lana Timavum . Quem pius Aftrifero Gyllarus ore bibie? Te nec Amiciao decnit livere veneno:

Nec Miletus erat vellere digna tuo . Lilia tu vincis, nec adhuc delapía liguftra .

Et Tiburtino monte quod albet ebur. Spartanus tibi cedet olor , Paphiæque columbæ :

Cedet Erythræis eruta gemma vadis. Sed licet hæc primis nivibus fint æmula dona , Non funt Parthenio candidiora fuo .

Non ego prætulerim Babilonica picta superbe Texta, Semiramia quæ variantur acu's

Non Athamanthæo potius me mirer in auro . Æoliam dones fi mihi, Prixe, pecus. O quantos rifus pariter fpeltata movebie Trita Palatina noftra lacerna toga.

De Diftichis . XXIX. Ifticha qui fcribit(puto)vult brevitate placere-Quid prodeft brevitas , dic mihi , fi liber eft ? De Spectaculo Scavole. XXX.

Ui nunc Ceesarese lusus spectatur arense Temporibus Bruti gloria summa suit. Adipicis , ut teneat flammas, poenaque fruatur Fortis , & attonito regnet in igne manus ?

Iple fui fpectator adeft . & mobile dextre Funus amat , totis pascitur illa facris ... Quod nifi rapta foret nolenti prena , parabat Sevior in laffos ire finistra focos.

Scire piget post tale decus, quid fecerit ante : Quam vidi , faris eft hand miht noffe manum. tottag Lighter fringin Britis contro .

VAL. MART In Dentonem. MANT.

N Escio quid de te non bellè, Dento, fateris, Conjuge qui dusta jura paterna petis. Sed jam supplicibus dominum laffare libellie Define , & in patriam ferus ab urbe redi .

Nam dum tu, longe deserta uxore, dinone Tres quæris natos , quatuor invenies :

De Columba Aretulle . XXXII. Era per tacitum delapía fedentis in ipfos Fluxit Aresulla blanda columba finus. Luferat hoc cafus, nifi inobservata maneret Permisaque din nollet abire fuga . Si meliora piæ fas elt sperare forori,

Et dominum mundi fleftere vota valent : Hæc à Sardois tibi, forfitan exulis oris, Fratre reverfuro , nuncia venit avis.

Ad Paullym de Phiala. XXXIII.

E prætositia folium mihi , Paulle , corona Mittis, & hoc phialenomen habere jubes -Hac fuerat nuper nobul; tibi pogma perunctum. Pallida quant subri diluit unda crecit. An magis affuti derafa est ungue ministri Bractea de fulgre, (quod reor else) tuo?

Illa potest culicem longe sentire volantem , Et minimi penna papilionis agi, Exiguæ volitat suspensa vapore lucernæ, Et leviter fufo rumpirur icha mere . .

Hoc linitur fonto Jani cariora Kalendis, Quam fert cum parvo fordidus alse cliens -Lenta minus gracilii crescunt colocasia filo ::

Plena magis nimlo lilia fole cadunt ... Nec vaga tam tentis discursas aranea tela, Tam leve nec bombys pendulus urget opus, Craffior in facie verulæ ftar creta Pabulle; Craffior offense bulla tumefcie aque.

Fortior & torgos fenyas evelica capillos ; , die ...

Et mutat Latias spuma Batava comas .

Hac \

LIBER VIII. 14

Hac cute Ledge vestitut pullus in ovo.

Talia lunata splenia fronte sedente.

Quid tibi cum phisla, ligulam cum mittere posses s

Mittere cum posses vet cochlege mihi?

Magna nimis loquimur, cochtea cunumittere poffess
Denique cum poffes mittere, Paulle, nihi!

In Fatterorem xxxxv.

A Rechetypum Myos argentum te dicis habere : Quod fine te factum est, hoc magis archetypnm est.

Um firis fimiles, paresque vita,
Uxor pessima, pessimus marius.
Miror, non benè convenire vobis.
Ad Cesarem Augustum. XXXXI.

R Egia pyramidum, Cæfar miracula ride: Jam racet Eoum barbara Memphis opus. Pars quota Parrhafa: labor eft Mareoticus aulæ; Clarius in tote nil videt erbe dies.

Septenos pariter credas affurgere montes:
Theffalicum brevior Pelion offa unit.
Æthera sic intrat; nitidis ut conditus afftis
Inseriore tonet nube serenus apea:
Et prius arcano satienr lumine Phæbi,

Nascentis Circe quam videt ora patris.

Hac, Auguste, tamen, que vertice sidera pulsar.

Par domusest cerlo; sed minor est domino.

Ad Poticarmam. xxxv11.

O Uod Cajetano reddis, Policarme, tabellas Milliare centum mun tribnisse putas? Debuir hme, inquis: vibi inabe, Policarme, tabellas, Et Cajetano millio crede duo!

Ad Metiorem. XXXVIII.

O'li præstat pietate pertinaci Sensoro bona itheralitatis, Copiet forstan, ant vicem reposent: At si quis dare momini relisto Post manes, tumusumique percessat,

Quærit quid , nift parcius dolere ? Refert fis benus , an velis videri . Præstas hoc , Melior , sciente fama , Qui folemnibus anxius sepulti Nomen non finis interire Biefi : Er de munifica profusus arca Ad Natalitium diem colendum Scribarem memori , piæque turbæ Quod donas, facis iple Blafianum . Hoc longum tibi vita dum manebit , Hoc , & post cineres erit tributum . Ad Germanicum . XXXIX.

Ui Palatine caperet convivia menfe, Ambrofiafque dapes, non erat ante locus . Hic haurire decet facrum, Germanice, nectar, Et Ganimedea pocula mixta manu . Effe velis ( oro ) ferns conviva Tonantis;

Et ta fi properas supiter , iple veni . Ad Faustinum . xl.

Ristis Athenagoras non misst munera nobis , Que medio bruma mittere imenfe folet. An fit Athenagoras triffis, Faustine, videbo : Me certe triffem fecit Athenagoras .

Ad Mathonem . xl1. CI te sportula major ad beatos Non corruperit , ut folet: licebit De nostro, Mattho, centies lavoris . In Fabium , & Chriftillam . xlii.

Ffert uxores Pabins , Christilla maritos , ... Funereamque toris quaffat uterque facem. Victores committat Hymen , quos iste manebit . Exitus, una duos ut Libitina ferat . Ad Titullum . x 1111.

Itulie moneo , vive femper : hac ferum eft : I Sub pædagogo cæperis licet, ferum elt. At tu miler , Titulle , nec fenex vivis . Sed omne limen conteris falutator , Et mane fadas urbis ofculis udus .

Foro-

149

Foroque triplici fparsus ante equus omnes, Ædemque Marti, & Colosson Augusti Curris per omnes, tertiasque, quintasque. Rape, congere, anser, posside: relinquendumi est. Superba densis arca palleat nummis, Centum explicentur paginæ Kalendarum; Jurabit hæres, te nihil reliquisse. Supraque pluteum te jacente, vel saxum, Fartus papyro dum tibi torus crescit; Flentes superbus increpabit eunuchos, Tuoque sumptu silius (velis, nolis) Coenam cum amicis nocte protrabet prima.

Ad Flaceum Alro.

Prifcus ab Ætnæls mihi, Flacce, Terentius oris
Redditur, hanc lucem ladtea gemma notet
Defluat, & lento splendescat turbida limo
Amphora centeno Consule fasta minor.
Continget nos quando meis sam candida mensis.

Continget nox quando meistam candida mensis;
Tam justo dabitur quando calete mero?
Cum te, Flacce, mini reddet Cythereja Cyptos:

Lætitim fiet tam bona cauffa mem .
In varie fe tondentem . xlv.

In varie se toudentem. Alv.

Pars maxillarum tonsa est tibi, pars tibi rasa est,
Pars volsa est: unum quis putet esse caput?

De Abolla Crispini. Alvs.

Escit cui dederit Tyriam Crispinus Abollam Dum mutat cultus, induiturq; togam. (mur Quisquis habes: humeris sua muhera redde, præca-Non hoc Crispinus te, sed Abolla rogat. Non quicunque capit saturatas murice vestes:

Nec nist deliciis convenit iste color . Si te præda juvat , sædique infania kucri , . Quò possis melius fallere , sunte rogam .

Ad Cefarem: x|v|11.

Quanta gigantei membratur mensa triumphi
Quantaque nox superis omnibus: illa suit;
Qua bonus accubuit genitor cum plebe deorum,
Et licuit Faunis poscere vina jovem.

G 3 Tan

Tanta tuas celebrant, Cæfar, convivia laurus, Exhilarant ipfos gaudia nostra Deos.
Vescitut comnisceues tecum populusque, patresque, Et capit ambrossas cum duce Roma dapes, Grandia policitus, quanto majora dedisti; Promisa est nobis sportula, recla data est. De Phiala Instantis Rusi.

Vis labor in Phiala? dotti Myos: an me Myro-Mentoris hac manus eft? an, Policiete, tua? Livefeit nulla caligine fusca, nec odit Exploratores nubila massa focos.

Exploratores nubila mafia focos.

Vera minus flavo radiant electra metallo;

Et niveum fælix puffula vincit ebut.

Materiae non cedit opus: fic alligat orbem;

Plurima cum tota lampade luna nitet.

Stat caper. Eolio Thebani vellere Phryst Cultus: ab hoc mallet vella fuisse foror Hune nec Cinyphius tonsor violaverit, & tu ... Ipse tua pasci vite Lizee velis

Perga premit pecorio geminis puer avieus alis.
Palladius tenero lotos ab ore fonat.
Sic Methyningo gavifus Arlane Delphin

Languida non tacitum per freta vexit onus -Egregium repleant munus Setina, yidetur Iple puer nobis, iple sitire caper -Det numerum cyathis Instanti littera Rusi :

Auctor enim tanti muneris ille mihi .

M Agna licet toties tribuas, majora daturus.
Dingaris populo non propter pramia, Cæfar,
Propter te populus præmia, Cæfar, amat.
Ad Germanicam de Leone.

A Uditur quantum Massylla per avia mumur; Innumero quoties sylva Leone surit; Pallidus attonitos ad plena maplia pastor Cum revocat tautos, & sine mente pecus;

LIBER VIII. Tancus in Aufonia fremnit mode tertor arena !

Quis non effe gregem crederet ! unis erat : Sed cujus tremetent ipfi quoque jura leones ; Gui diadema daret , marmore picta Nomas .

O quantum per colla decus, quem iparfit honorem, Aurea limate cum fletit unda jubæ ;

Grandia quam decuit latum Venabula pectus, Quantaque de magna gaudia morte tufit! Undernis, Lybie, tam feelix gloria fylvis? A Cybeles nunquid venerat ille jugis ?

An magis Herentes, Germanice, mititab aftro, Hanc tibi vel frater , vel pater ipfe feram ?-Ad Flaceum . Ix-

Emporibus noftris eras cum tedat averum,

Creverit & major cum duce Roma fuo-Ingenium facri miraris abeffe Maronis . Necquenquam tanta bella fonate tuba .

Sint Macenates, non deerunt, Flace, Maroires : Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt .

Jugera perdiderat mifere vicina Gremonæ;

Flebat & abductas Tityrus æger oves ; Risit Thuscus eques , paupertatemque maliguam

Repulit , & celeri juffit abire fuga . Accipe divitias & vatum maximus efto ,

Et pulchram dixit dilige Calliopen . Excidit attenito pinguis Galathea Poeta, Theftylis & rubras meffibus ufta genas.

Protinus Italiam concepit & Arma, Viramque, Qui modo vin culicem feverat ore rudi . Quid Varees, Marfofque loquar, ditataque vatum

Nomina, magnus erie quos numerare labor? Ergo ero Virgilius , fi munera Macenatis

Des mihi? Virgilius non ero , Marfis ero . De Picente. Itt.

Reis habult dentes , pariter ques expuit omnes Ad tomulum Picens dum fedet ipfe foum ... Collegique finu fragmenta novissima laxi Qris , & aggesta contumulavit humo .

Offa licet quondam defuncti non legat hæres, Hoc sibi jam Picens præstitit officium. In Artemidorum. Itti.

Um tibi tam craffe fint, Artemidore, lacerne : Possinà te Sagarum jure vocare meum. In Luscum furem. 114.

A Depicis hune uno contentum lumine, cujus Lippa sub atrita fronte lacuna patet? Ne contemne caput, nihil est furacius illo; Non suit Autolyci tam piccata manus.

Hunc tu convivam cantus memento,

Tunc furit, atque oculo luscus utroque yidet.
Pocula soliciti perdunt, ligulasque ministri,
Et latet in tepido plurima mappa sinu.

Lapfa nec à cubito subducere pallia nescit, Et testus lenis sæpè duabus abit. Nec dormitantem yernam fraudare lucerna

Erubuit fallax, ardeat illa licet.
Si nihil inyaste, puerum tunc arte dolosa
Circuit, & foleas surripit ipse suas.

S Umma Palatini poteras equare Colossi; S ifieres brevior, Claudia, lesquipede. De Carino ad Severum. lys.

I Ivet Carinus, rumpitur, furit, prolat, Et quærit altos, unde pendeat, ramos:
Non jam quòd orbe cantos, legor toto,
Nec umbilicis quòd decorus, & cedro,
Spatgor per omnes, Aoma quas tenet, gentes:
Sed quòd fub urbe tus habemus æftivum,
Vehimurque mulis non ut ante condudisQuid imprecabot, & Severe, liventi?
Hoc opto: mulas habeat, & fuburbanum.
De Pierer. [ytt.]

Cribit in aversa Picens epigrammata charta; Et dolet, averso quad facit illa deo.

153

T T poscas, Clyte, munus, exigasque, L Uno na ceris octies in anno: Et folas , puto , trefve , quatuorve Non natalitias habes Kalendas. Sit vultus tibi legior licebit Tritis litoris aridi lapillis, Sit moro coma nigrior caduco : Vincas mollitie tremente plumas, Aux maffans modo lactis alligati : Tu nobis, Clyte, jam fenex videris : Tam multos quis enim fuiffe credat Natales Priamire, Nestorisve ? Sit tandem pudor, & modus rapinis . Qued fi ludis adhuc , femelque nafci Uno jam tibi non fat eft in anno ; Natum te, Clyre, nec femel putabo. Ad Germanicum . Itx.

I C, ubi fortuuæ reducis fulgentia late.
Templa nirent, fælix area nupen erat.
Hic ftetit Archoi formofus pulvere belbi

Purpureum fundens Cæfar ab ore jubar. Hic lauro redimita comas, & candida cultu Roma falutavit voce, manuque ducem.

Grande loci meritum testantur, de altera dona: Stat Sacer, edomitis gentibus arcus ovans. Hic gemini currus numerant elephanta frequente: Sufficit immensis aureus ipse jugis.

Hec est digna tuis, Germanice, porta triumphis,
Hos aditus urbem Martis habere decet.

De Confulatu Silii. |x.

Ugusto pia thura, victimasque Pro nostro date Sisto, Camone. Bis senos juber en redire sasces Nato Consule, nobilique virga Vatis Castaliam domum sonare. Rerum prima falas; & una Castar, Gaudenti superest adhuc quod opter.

Fælix

Foelis purpura, tertiusque Consul-Pompejo dederit licet Senatus, Et Cæsar geneto sacros honores: Quorum pacificus ter ampliavit Janus nomina, Silins frequentes Mavult sic numerare Consulatus. In Cecilianum. 1811

Toras quinque puer nondim tibi nunciat, & sur Jam conviva mihi, Caciliane, venis.
Cum modo distulerint raucæ vadimonia quatæ; Er Floralitias lasserarena seras; Curre, age, & illotos tevoca Caliste, ministros: Sternantur lesti: Cæciliane, sede Caldam poscis aquam: nondum mihi strigida venite.

Alger adhue nudo, clusa, culina foco . Mane veni porius; nam cur te quinta moretur ?

Aut cur non sero, Caciliane, venis?

Ad Entellum. Ixxx.

Ad Entellum. 1831.

Qui Corcyrsi vidit pomaria regis,
Rus, Entelle, tum praferat ille domus,
Invida purpureos urat ne bruma racentos,
Et gelidem Bacchi meneta frigus edat.
Condita perfoicua vivit vindemia gemma,

Et tegitur fælix, nec tamen uva latet. Egregium lucet fic per bombycina corpus. Calculus in nitida fic numeratur agna. Quid non ingenio, voluit natura licere?

M Irațis veteres, Vacerra, folos:
Nec laudas, nifi mortuos poetasIgnofcas petimus, Vacerra: tanti
Non est, ut placeam tibi, perire,
De Nerva. livy,

O Uanta quies placidi, janta est facundia Nervan Sed cohibet, vires, ingeninnique pudor Cum siccare, sarum largo, Permestida posses Ore, verecundara, maluit esse seim

-

LIBER VIII.

Contentus, fame nec dare vela faæ . Sedramen hunc nostri seie temporis esse Tibullum. Carmina qui docti nota Neronis habet,

In Post bumianam . 1xv.

O Uatuor argenti libras mihi tempore brumæ Miniti ante annos Possibumiane, decem Speranti plures ( nam stare, aut crefere debent Munera) venerun plusee, minustre dina. Tertius, & quartus miste, inferiora tulerunt ; Libra fuir quinto Soptiana ; quid est?

Beffalem ad scutulam semo pervenimus anno, Post hunc in cotula rasa selibra data est.

Nonus acu levius vie cochleare tulit.

Quatuor ad libras , Polithumiane : redi .

Librum fum Areano miesis. 1241.

Nondum murice cultus, asperoque
Mossin puniteis assidi politus,
Artanum properas sequi, libelle
Quem pulcherrima jam redire Natbo,
Dosti Narbe paterna Vosteni
Ad leges jubet; annüesque fasces
Votis quod paribus tibi petendum est,
Continget locus ille r & bie amicus,
Quam vellenn seri meus libellus!

Neanti, quo nec fincerior alter habetur Pettore, mec nivea finopficitate prior. Si dare vis noftem vices, animofiue Thalis, Et victura petis carmina: da quod eadem

In Malum Medicum. INVETY.

Oplomachus nuc es fueras ophthalmicus ante:
Fecifii medicus, quod facis hoptomacius.

De Galilo Lingono: IXIX.

Omrepetit fera conduction notife penates Lingonus à Tetta, Flaminiaque recens

Depulit offenso vitiatum pollice talum, and sie Er jacuit topo corpore fusus huni and Quid faceret Gallus? qua se ratione movere ?

Tam macer, ut nimiam posset vix ferre lacernam :

Quatuor inscripti portabant vile cadaver,
Accipit infelix qualia mille rogus.
Hos comes invalidus submissa voce precatur,
Ut quoconque velint corpus inanesferant.
Permutatur onus, stipataque tollituralte,

Grandis in angusta sarcina sandapila.

Hic mihi de Multis unus, Lucane, videtus:

Cui merito dici, mortue Galle, potest.

In Gallicum. 1xx.

Ic verum mihi, Marce, dic amabor
Nil eft quod magis audiam libenter;
Sic, & cum recitas tuos libellos,

ore, occum recutarios nocinos, Et caussam quoties agis clientis,
Oras, Gallice, me, rogasque semper.
Durum est me tibi, quod petis, negare.
Vero verius ergo quid sit audie.
Verum, Gallice, non libenter audis.

Ad Liberum. Lxxi.

Liber in eterna vivere digna rofa.

Si fapis, Affyrio femper tibi crinis amomo.
Splendear, & cingane florea ferta caput.
Candida nigrefcant vetulo criftalla Falerno,
Et fervet nitidos nxor honesta lares.

Qui fic vel medio finitus, vixit in 200 9 11. Longior huic fasta est , quam data vita feit . De ludis Stella ad Cafarem . lxxxx.

O Uos cuperet Phlegrea, suos victoria ludos, Indica quos cuperet pompa, Lyze, tuos; Fecit Hyperborie celebrator Stella triumphi O pudor ! o pietas! & putat esse parum LIBER VIII

Non illi faits est unbato fordidus aure
Hermus, & Hesperio qui sonat orbe Tagus s'
Omnis habet sua dona dies, acc linea dives
Cessar: & in populum multa rapina cadit; s'
Nunc veniunt subitis speciosa numismata nimbis,

Nunc veniunt fibitis speciosa numismata nimbis Nunc dat spectaras ressora larga seras : "No Nunc implere sinus securos gander, & ablens Sortium dominos; "melaceretra avič.

Sortitur dominos, ne laceretur avis. ... Quid numerem currus, ter denaque præmia palmæ,

Que date non femper Conful neteque fote; ?

Omnia fed, Cafar, tanto superantur honore, ,

Quod spectatorem estualments habet;

Ad Cofarem Angustum | 18x111.

Anctorum nobismiracula reeddis avorum,
Nec pateris, Cæfar, fæcula cana mori.
Cum veteres Latiæ titus renovemen arene.

Et pugnet virtus simpliciore manu. Sic prifeis servatur honos te præside templis, Et casa tametuko sub seve nomen habet-Sic nova dum condis, revocas, Auguste priora,

Debensur quæ sunt, quæque suere tibi

On per myflica sacra Dindymenes,
Nec per Niliacæ bøyem juwencæ,
Nullos denique per Deos, deafque
Jurat Gellia, sed per inniones.
Hos ampletitur, hos deosculatur;
Hos frares vocat, & vocat forores s.
Hos natis amatacribe dubhus.
His si quno careat misella casu,
Viduram negatesse sen en choranEheu quam benè nunc; Papyriane,
Annæi faceret manus Sereni!

Ad Angustum: [xxv.

Ante tibi turba querulos, Anguste, libellos, Posto Deum rebus pariter, Musique vacare; Scimus, & haccetam serta placere tibi.

IST VAL. MART.

Fer vates, Auguste, ettos; nos gloria dulcis, Nos etta cara prior, delitizque simus. Non querens te sola decet; rice latirea Phéebi, Fiat deex hedora civica nostra sibi.

## M. VAL. MARTIALIS.

## EPIGRAMMATO

Light E. R. and Convey St.

Martiatis Turanio (uo S.

A Ve mit I mani frater cariffine. Epigramina, quod extra ordinem paginanme eft, ad Stertinium claiissemum virum seripsimus, qui imaginem mam pouve in bibliosbeta sa woluis da quo scuibendum tipi putavi, ne ignovares Avistus iste qui vocatesur. Vale, co para haspitus.

Ad Avidum . v.

N On te celabis, sublimi pedore vates;
Cui referet ferus pramia digna cinis.
Hoc tibi sub nostra beeve carmen imagine vivat,
Quam non obscuris jungis, Avite, viris,
Ille ego sum milit nagarum lande secundus,
Quem non mirasis, sed puto lector amas.
Majores majora sonenc; milit parva locuto

Sufficit in vestras smod redire manus.

De Templo. Flavie gentis. 11.

Um Janus hyemes, Demitianus autumnos, Augustus autumnos, Augustus autumnos commodabit astates;

Dum grande famuli nomen afferer Rheni
Germanicarum magna lux Kalendarum;

Tarpeja summi sana dum patris stabunt.

Dum vore supplex, dumque thute placabit

Matro-.

Matrona divæ dulce Juliæ numen Manebit altum Flavia decus gentis, Cum fole': & aftris , cumque luce Romana Invicta quidquid condidit manus scolum eft . . . Ad Augustum. 111.

Uantum jam fuperis, Cæfar, Coloque dedifti Sirepetas, & fi creditor effe vells : Grandis in mthereo licet auchio fiat olympo , Coganturque Dei vendere quidquid habent: Conturbabit Atlas , & non erit uncia tota , ... : (!

Decidat tecum qua pater iple Deume. 12 Pro Capitolinis quid enim tibi folgere templis ; 1 Quid pro Tarpejæ frondis honore poseft ? Con Quid pro culminibus geminis matrona Tonansis

Pallada prætereo : res agit illa tuas. Quid loquar Aleidem Phæbumq; piofque Laconas.

Addita quid Latio Flavia templa polo? Expedes, & fuftineas, Auguste, necesse eft, Nam tibi quod folvat, non habet arça Jovis In Paullam. 1v.

Ubere vis Prisco, non miror, Paulla: sapisti, Ducere te non vult Priscus, & ille sapit. In Afrum. v.

Icere de Lybicis reduci tibi gentibus . Aler , Continuis volui quinque diebus , Ave. Non vacat, ant dormit , dictum bis , terque reverlo, Jam fatis eft : non vis , Afer , avere , vale . Ad Bythinicum . VI.

Il tibi legavir Fabius, Bithynice, cui tu Annua , fi memini millia fena dabase: Plus nulli dedie ille , queri , Bithynice , noli .. Annua legavit millia fena tibi: In Cantharum. yII.

OEnes, Canthare , cum foris libenter', Clamas, & maledicis, & minaties. Deponas animos truces, monemus s Liber non potes, & gulofus affe.

and and side his

De Earino: VIII.

T Omen cum violis , rolifque natum . Quò pars optima nuncupatur anni . Hyblam quod fapit , Atticofque flores : Quod nides olet alitis fuperbæ Nomen nectare dulcius beato . Nomen nobile, molle, delicatum Versu dicere non rudi volebam : Sed tu tyllaba contumax repugnas . Dicunt Earinon tamen Poetæ : Sed Grzei quibns est nihil negatum ... Et ques d'set a pes decet fonare: Nobis non licet effe tam difertis. Qui mufas colimus feveriores. De Eodem . 1x.

CI datet autumnus mihi nomen , "we'snes effent Horrida fi brumæ fidera , zens'smet Dictus ab mitivo de'pries tibi menfe vocarer . Tempora cui nomen verna dedere, quis eft?

De Eodem . x. TOme habes, teneri quod tempora nuncupat anni Cam breve Gecropiæ per populantur apes . Nomen , Erythreis quod littera facta lapillis , Gemma qued Helyadum pollice trita notet .

Quod penna scribente grues ad fidera tollant, Quod decet in fola Cefaris effe domo.

In fictos amicos. XI.

Unc,quem cœna tibi,quem mensa paravit ami-Effe pute s fide pectus amicitie? Aprum amat & mullos, & fumen, & oftrea; non te; Tam bene fi conem , nofter amicus erit .

Ad Cafarem Augustum. St mihi, fitqueprecor longum, te prefide, Cefar, Rus minimum , parvi funt , & in urbe lares . Sed de valle brevi , quas det fitientibus hortis , Curva laboratas anthlia tollit aquas,

Sicca domus queritur nullo fe rore feveri, Com mihi vicino Martia fonte fonet.

LIBER IX. 161

Quam dederis nostris, Auguste, penatibus undam, Castalis hæc nobis, aut Jovis imber erit. In Sabellum. XIII.

Audas balnea versibus trecentis
Comantis benè Pontici, Sabelle.
Vis comare, Sabelle, non lavari.

Ad Celarem. XIV.

Vis cœnare, Sabelle, non lavari.

Ac Cefarem. xvv.

H. Ec, quæ tota patet, tegiturque, & marmore, & Infantis Domini confcia terra fuit. (auro, Fælix quæ tantis fonuit vagitibus, & quæ Vidit reptantes, fußtinuitque manus.

Hic fleterat veneranda dömus, quæ præfititi orbi, Quod Rhodos, aftrifero quod pia Creta polos Curetes texere Jovem crepitantibus armis, Semiviri poterant qualia ferre Phyges.

Atte protexit fuperum pater, & tibi, Cæfar, Pro jaculo, & parma, fulmen, & Ægis erat, At Paflorem.

Redis ob hoc me, Paftor, opes fortaffe rogare,
Propter quod vulgus, craffaque turba rogat :
Ut Setina mees confumat gleba ligones,
Et fonet innunera compede Tuctus ager.
Ut Mauri Libycis centum stent dentibus orbes,

Et crepet in nostris aurea lamna toris; Nec labris nist magna meis crystalla terantur, Et faciant migras nostra Falerna nives: Ut Canusinatus nostro Syrus affere fudet,

Et mea sit culto sella cliente frequens: Ut lutulenta linat Tyrias mihi mula lacernas, Et Massyleum virga gubernet equum.

Est nihil ex istis: superos, ac sidera testor Ergo quid dur donem, Pastor, & zdissem. : Ad Carum. xvi.

Cui virgineo flavescere contigit auro,
Dic, ubi Palladium sittibi, Care, decus,
Adspicis en Domini sulgentes marmore vultus,
Venit ad has ultro nostra cotona comas.

Albane livere potest pia quereus olive, Cinxetit invictum quod prior illa caput. All Eundem. gerr.

Uis Pallatinos imitatus imagine vultus
Phidiacum Latio marmore vicit ebur?
Hec mundi facies, hæc funt Jovis ora fereni:
Sic tonat ille Deus, cum fine nube tonat:
Non folam tribuit Pallas tibi, Care, coronam.
Effigiem Domini, quan colis, illa dedit.

De Nerva., xx111.

A Udet facundo qui carmina mittere Nervæ, Pallida donabit glaucia, Cofime, tibis Pæftano violas, & cena ligustra colono, Hyblæis apibus Corsica mella dabit.

Sed tamen, & parwe nonnulla est gratia musa:
Appetitur posito vilis oliva supo.

Nec tibi sit mirum, modici quod conscia vatis
Judicium metuat nostra Thasia tuum.

Judicium metuat nostra Thasia tuum.

Laseivum juvenis cum tibi lusti onus.

Dite detens that the term of the control of the con

Et fola tentum fremiens arté feror; Nec poteram gratus domino fine moribus effe : Interius niemes implicit ille deus

Vos me laurigeri parasitum divite Phæbi, Roma sur samulum dum seiat esse Jovis. Epiraphium Philants. xx.

Acciula Nestorea permensa; Philamit , fenedae , Rapta es ad inferritas em cito Duits aquas? Euboicea nonduim numerabas longa Sibyllae — Tempora : major erat mensibus illa tribus. Hu qua lingua silet? non illam mille catasta Vincebant; nec qua turba-Serapin amati;

Nec

LIBER IX. 163

Nec matutini cirrata caterva magistri, Nec qua Strymonio de grege ripa sonat. Qua nun Thessalico lunam deducere rhombo, Qua sciet hos, illos vendere lena toros? Sit tibi terra levis, mollique regaris arena Ne tua non possini e ruere ossa cape.

Ne tua non possint erpere offa canes .

In Tumulum Antistit . xxx.

Appadocum fævis Antiftius occidit oris
Rufficus: ô triffii crimine terra-nocens:
Retult offa fun cari. Nigrina mariti,
Et quefta eft longas non fatts eft viass.
Cumque daret fanctam tumulis, quibus invidet
Urnam.

Visa sibi est rapto bis viduata viro .

De Vebii Voto . xxxxx.

De Vebiis harcere Casaris armis Vebius, hanc Marti pro duce vovit avem .

Luna quater binos non tota peregerat orbes ,
Debita posseba jam sibi vota Deus.

Ipse sias anser latus properavit ad aras:
Et cecidit sanstis hossis parva socis.

Otto vides pasulo pendere numismata rostro Alisis? hare extis condita nuper crant.

Qualitat argento pro te, hou sanguine, Gassar, Vistima: jam serro non opus este docet.

Quælitat argento pro te, nou fanguine, Cæfar Victima: jam ferro non opus esse docet. De Templo geatis Flavile. \*\*XXIII.\*\*
T Upiter Idæi riste mendacia busti,

Dum videt Augusti Flavia templa politatque inter mentas largo jam nechare fusus. Pocula cum Marti traderet ipse suo. Respiciens Phrebum pariter, Phrebique soforem Cum quibus Alcides, & pins Arcas erat. Cnossia vos, inquit, nobis monumenta dedistitate quam plus sit Cæsaris esse patremi-

Cernite, quam plus fit Cæfaris esse patrem ...

A Philomulum ... xxiv.

Rtibus his semper crenam; Philomuse, nerecis:
Plurima dum singis, sed quast yera resers,

164 VAL. MRAT.

Scis quid in Arfacia Pacorus deliberet aula, Rhenanam duneras, Satmanicamque manum, Verba ducis Dael Cartis mandata refignas: Viftticem laurum quam venit ante vides. Scis. quoties Phario madeat Jove fufa Syene,

Scis, quoties Phario madeat Jove fusca Syene, Scis quota de Lybico litore pupis eat: Scis quota de Lybico litore pupis eat: Definet ætherius cui sua serta pater-

Definet etherius cui fua ferta pater.
Tolle tuus artes, hodie cœnabis apud me;
Hac lege; ut narres nil Philomufe, novi.
Ad Agathinum. xxv.

Umma licet velox, Agathine, pericula ludas; Non tamen efficies, ut tibi parma cadat. Nolenteni fequitur, tenuefque reverfa per auras Vel pede, vel tergo, clune, vel ungue fedet. Lubrica Gorycio quamvis fint pulpita fimbo: Er rapiant celeres vela negata Noti:

Et rapiant cepters veta negata (voit seturos puer ineglecha perambulat artus, Et nocet artifici ventus, & unda nihil.
Ut peccare velis, cum feceris omnia, falli
Non potes, atte opus est, ut tibi parma cadat.

De Nasali Cesonia. 2011.

P Rima Palatino lux est hæc orta Tonanti, Dotasset Cybele qua peperisse Jovem : Hac, & casta mei genita est Cæsonia Rusi : Plus debet matri nulla puella sue. Lætatur gemina votorum sorte maritus,

Contigit hunc illi quod bis amare diem .

Ad Apollinem pro Stella . xxvii.

Ampis dives Apollo sic myrinis, Sic semper senibus fruare cycnis; Dotto sic tibi servient sorores, Nec Delphis tua mentiatur ulli: Sic pallaria te collant, amenteque Bis senos citò te rogante safeca Det Stelle bonus, annuarque Cæsar. Fælix tunc ego, debiorque voti Casurum tibi rusticas ad aras

165

Ducam cornibus aureis juvencum.
Nata est hostia, Phoebe, quid moraris?
De Scatua Herculis, XXVIII.

Hic, qui dura fedens porrecto fava leone
Mitigat exiguo magnus linære Deus,
Quæque tults spectar respino sidera vultu;
Cujus læva calet robore: dextra mero.
Nonest fama recens, nec nostri gloria cœli,
Nobile Lyspipi munus, opusque vides.
Hoc habuit numen Pelleti mensa tvranni.

Hoc habuit numen Fellat menfa tyranni , Qui citò perdomito vidor in.orbe jacce . Hunc puer ad Lybicas juraverat Hannibal aras: Jufferat hic Syllanı poner ergnaf trucem ,

Offensus variæ tumidis terroribus aulæ,
Privatos gandet nunc habitare Lares.
Utque fuit quondam placidi conviva Molorchi s
Sic voluit dotti Vindicis esse Deus.

De eadem Status . XXIX.

A Leiden modo Vindiels rogabam ,
Effet cujus opus, laborque fælix.
Rist (nam solet hoc) levique nutu,
Græce, nunquid, air, Poeta nescis?
Inscripta est bass, indicatque nomen,
Lysppu lego, Phdiæ putavi.

Ad Marcellinum. xxx.

M Iles Hyperboreos mode, Marcelline Triones
Etc Getici tuleris fidera pigra poli;
Etce Prometheæ rupes, & fabula montis,
Qu'am prope fume oculis nunc adeunda tuis.
Videris immensis cum conclamata querelis
Saxa senis, dices, durior Mle fuit.
Et licet hoc addas, potule qui talia serre,
Mumanum meritò suverat ille genus.

In Gellium. XXXI.

Ellius affecta semper: modo limina ponte,
Nunc foribus claves aptat, emitque seras;
Nunc has, nunc illas rescie, mutatque senestras:
Dum tamen ædiscet, quidlibet ille facit-

Oranti nummos ut dicere poslet anico.

Unum flact verbum Gellius, achico.

Ju Pannicum. xxxxx.

D Emocritos, Zenonas, inexplicitosque Platonas, Quidquid & hirsutis squalter imaginibus. Sic quasi Pythagone loqueris facessor, & hares; Præpender mentosnoc tibi barba minor. Tu qui festarum cassifas e de pondera nosti,

Die mihi, furari, Pannice, dogma quod eft?

H. Æredem eum me partis sibi; Gallice, quartæ
Per tua jerzies facra; capiunne ruum;
Credidimus: (quisrenim damnet fur vora libenter!)
Et spem muneribus sovimus usque destis
Inter qua rari Laurentem ponderis: aprum
Mismus, Ætolar de Calidowe pures:

Miamis, Actola de Carloone perce.
At tu continuo populumque, parteigne vocasti,
Rustat adhac aprum callida: Remarineum
Ipse ego (quis credar?) comivantec ultimus hæst.
Sed necostra data est, caudave millo milli.

De quadrante tror quid sperdm. Galleon nulla ...
De nostra nobis uneid venit apro ...

H Æc est illa meis multom cantata libellis.

Quam meus edicicit lector, amatque togam
Partheniana fuit, guondam memorabile vatis

Munuse in hacibam conspiciendus eques: Dum nova; dum nitida sulgebar splendida lana; Dumque erae austoris nomine digma sui. Nunc anus, & remule viz accipienda tribuli,

Quam posses nivem dicere jure tuo... Quid non longa dies , quid non consumitisanni?... Hæc toga jam non est Partheniana , mea est.

Nenium mibi, Gaurum: xxxvi

Rigenium mibi, Gaurum: xxxvi
Carmina quod faciam; quo brevitate placent.
Conficer: fed turbin denis grandia libnis.
Qui feribis Priami prella, magyuu homo es.

Nos

# LIBER IX. 167

Nos facimus Bruti puerum, uos, Langona vivum: Tu magnus puerum, Gaure, Giganta facis,

De Lucano, & Tullo. xxxvi.

Q Uod femper superos nvito fratre rogasti,
Hee, Lucane, tibi contigit, ante mori.

Invidet ille tibi ? Stypias-nam Tullus ad undas. Oprabacq quamvis fie minor ; ire pries. Tu colis Elysfos ; menorique habitator amena. Effe tuo primum inuncinine frare cupis ....

Et si jam nitidis alseenus venit ab astris; Pro Pollice mones Castora, ne redeat il

Adu Quineum: Oridium: XXXVIIS I credis mihi Quinde, (quod mereris)
Natales Ovidi, 1000 Apriles
Ur notras amo Martias Kalendas
Fælix utraque lux, diseque nobis
Signandi melioribus lapithis!
Hic vitam tribuie: 1600 hic amienni.,
Plus dant, Quiside; mihi rum Kalendas
Ad Emadem: XXXVIII.

Atalistibi , Quinde , tuu dare parva volebam Munora, tu prohibes, imperiofus homo es . Parendum est monitis : sar, quod interque jubemnsie Et quod utrensque juwar, tu mihi, Quinste, dato . Ad Cognabums ... xxxx.

T mihi Prema turdus palieret oliva,
Tenderes aut modtras fylva Sahina plagas f
Aut crefcente levis traheretur arındın præda
Pinguis, Beimplioitas virga teneret aves.

Cara daret solemne tibi cognatio munus, Nec frater nobis ner prior esser avus.

Nunc flurios inopes, fringuillarumque querelas Audit, Starguto paffere vernat ager. Inde falutatus picærefsondet arator:

Hinc prope fumma rapax milvus in aftra volat winimus ergoribi parvas munufculaccortis,

Qualia fi recipis ; fape propinquusseris

Ad Flacum. xl.

Uce propinquorum,qua plurima mittitur al-Dum Stella turdos , dum tibi, Flacce , pai Succurrit nobis ingens, onerosaque turba:

In qua se primum quisque, meumque putat : Demeruisse duos , votum eft : offendere plure Vix tutum : multis mittere dona , grave eft .

Qua poisum, fola veniam ratione merebor, Nec Stellæturdos, nec tibi , Fiacce, dabo In Hedylum, sit.

TIl eft tricius Hedyli lacernis: Non anfæ veterum Gorinthiorum , Nec crus compede lubricum decenni Non ruptæ recutita colla mulæ, Nec que Flaminiam fecant falebræ , Nec qui litoribus nitent lapilli . Nec Tufca ligo vinea politus , de voitit 1 . Nec pallens toga mortui tribulis som as Nec pigri rota quassa mulionis, Nec rafum cavea latus bisontis Nec dens jam fenior ferocis apri. Res una est tamen (ipse non negabit) Nafeseritior Hedyli lacernis.

Ad Nympham Sabini.

T Ympha facri regina lacus, cui grata Sabint Et manfura pio munere templa dedit : Sic montana tuos femper colat Umbria fontes , Nec tua Bajanas Sarfina malit aquas : Excipe folicitos placide, mea dona, libellos;

Tu fueris Mufis Pegafis unda meis. Nympharom templis qui fquis fua carmina dona Quid fieri libris debeat , ipfe monet .

In Manurram. xisst. N feptis Mamurra din , multumque vagatu Hic ubi Roma: fuas aurea vexat opes: Inspexit varias merces , oculifque comedit ,

Non has , quas primæ proftituere cafæ;

Scienting -----British ... Indiana . the second -Control Continue -E Your -Energy Party Marie World Etvice vis Course summer as ... Sardonne to the E Under AL MINE . . . 2 Cpage - and D See The Park Street In Street Seo P Science - -History De Jones - m + m parties . 11:3 Capacian Ve es services himstern and was Editor is Surpland Holpies main Copic & s to see to see Author Sicon Em Sape his Sept 16 Williams

IX. di. 1. . scelerate magifter . afque caput ? galli; oulque tonas. era refultant . aptat equo . mphitheatro . oa favet. ogamus; igilate grave ; garrule, quantum re ut taceas ? (olim, EMPORA! Tullius Catilina nefas; concurreret armis humus . ( dicis ) c, & TEMPORA! ciliane , quid eft ? eft infania ferri . licet . i tempora fordent , ree ler. corifque maritus. coiere fide . .... abulantur in una que dapes. nec miribus herbis agna famem . . . . id proditor Helles , poli? , ferzque mereri ; nuserat. lerr. dimite corona , ra Graja manu; 2 Claufa

Timetty Contrib

VAL, MART.

Dumque fugit folos pocturnum Pana per agros . Terruit & tacitam fiftula fera domum : . . . Arque oluere lares comeffatore Lyzo, Crevit & effeto latior umbra mero; Hesternisque rubens dejecta, est herba coronis; Atque fuas potuit dicere nemo rofas . O dilecta Deis , o magni Cæfaris arbor . Ne metuas ferrum , facrilegosque focos: Perpetuos sperare licet tibi frondis hongres : Non Pompejanæ te posuere manus . .

De Phileni. xlvs. I Inclis murice vestibus quod omui Non est ambitiosa, non superba. Delectatur odore , non colore ....

De Statua Cafaris, xlyst. T Erculis in maghi vultus de scendere Cafar 1 Dignatus Latiz dat nova templa viz :-Qua Trivie nemorofa petit dum regna viator Octavum domina marmor ab urbe legit .....

De Eadem Statuq. xlvt.11. Nee colebatur votis . & fanguine laugo ! . ... Majorem Alcidem nune minor iple colit. Hunc magnas rogat alter opes , rogat alter honotes : Illi fecurus vota minora facit.

Ad Hercujem de Ladem Statua. Leide Latio nunc agnoscende Tonanti , Poliquam pulchra Dei Cæfaris ora geris: Si tibi tune iffi vultus , habitufque fuifiont .. Cefferunt manibus cum fera monftra tuis; Argelico famulum non te fervire tyranno 

Portaffet Neffi perfida dona Lichas. Oetei fine lege rogi fecutus adiffes Aftra patris fummi , que tibi prena dedit ; Lydia nec domina traxifies penfa fuperbæ :

Nec Styga vidifies , cartareumque canem .

LIBER IX. In Magistrum Indi: 1. .

Uid tibi nobifcum est ludi scelerate magister . Invisum pueris , virginibusque caput? Nondum criftati. rupere filentia galli ; Murmure jam fævo, verberibufque tonas. Tam grave percuffis incudibus æra refultant .

Cauffidicum medio cum faber aprat equo . Mitior in magno clamor furit amphitheatro Vincenti parmæ cum fua turba favet.

Vicini fomnum non tota nocte rogamus;

Nam vigitare leve eft , pervigilare grave ; Discipulos dimitte tuos : vis , garrule , quantum Accipis , ut clames , accipere ut taceas?

In Cecilianum. 11. (olim, Ixerat, & MORES, & TEMPORA! Tullius Sacrilegum firueret cum Catilina nefas ; Cum gener , atque focer diris concurreret armis Mæltag; civili cæde maderet humus . . ( dicis Cur nunc, & MORES, cur nunc, & TEMPORA! Quod tibi non placeat, Cæciliane, quid eft? Nolla ducum feritas , nulla est infania ferri .

Pace frui certa , lætitiaque licet . Non nostri faciunt tua quod tibi tempora fordent . Sed faciunt mores, Ceciliane tui . .

De Leone , to Ariete . lar. M Affyli leo fama jugi, pecorifque maritus. Lanigeri, mirum qua colere fide. Ipfe , licet , videas , cavea ftabulantur in una Et pariter focias carpit uterque dapes .

Nec fætu nemorum gaudent, nec mitibus herbis Concordem fatiat fed rudis agna famem . Quid meruit terror Nemees, quid proditor Helles .

Ut niteant celfi lucida figna poli? Sidera fi possent , pecudefque , feræque mereri ; Hic aries aftris , hic leo dignus erat . . .

Ad Liberum. 1111. Iber Amyclaa frontem redimite corona ,

Qui quatis Aufonia verbera Graja manu; Ĥ

Clusa mihi texto cum prandia vimine mittas , Cur comitata dapes nulla lagena venit? Atqui digna tuo fi nomine munera ferres , Scis, puto, debuerint quæ mihi dona dari -In Sutorem. IIv.

Entibus antiquas folitus producere pelles , Et mordere luto putre , vetusque folum : Prænestina tenes defuncti rura patroni, In quibus, indignor, si tibi cella fuit. Rumpis, & ardenti madidus crystalla Falerno, Et frueris domini prosperitate tui .

At me litterulas fluiti docuere parentes :

Quid cum grammaticis, thetoribufque mihi? Frange leves calamos , & scinde , Thalia, libellos : Si dare sutori calceus ifta potest . De effigie Camoni. Iv.

Ffigiem pueri tantum pictura Camoni Servat . & infantis prima figura manet : Plorentes nulla fignavit imagine vultus, Dum timet ora pius muta videre pater.

. De Balnes , & Thermis Tucce . 1vs. TEc filice duro , ftruttilive camento . Necilatere costo, quo Semiramis longam Babylona cinxit, Tucca balneum fecit: Sed strage nemorum', pineaque compage, Ut navigare Tucca balneo possit . Idem beatas lantus extruit thermas De niarmore omni, quod Carystos invenit Quod Phrygia Sinas', Afra quod Nomas mittit', Ecquod virenti fonte lavit Eurotas . Sed ligna idefunt : fubjice balneum thermis , De effigie Camoni. lvi1.

Ac fune illa mei, quæ cernitis ora Camoni : Hæc pueri facies, primagne forma fuit. Creverat hic vultus bis denis fortior annis, Gaudebatque suas pingere barba genas . Et libata femel fammos modo purpura cultros . Sparferat : invidit de tribus una fotor . .

173

Et sestinatis incidit stamina pensis,
Absentemque patri rettulit urna rogum.
Sed ne sola tamen puerum pistura loquatur,
Hæc erit in chartis major imago meis.

De convivio Prifci. Iviii. Quantinum, Convivium , Facunda Prifci pagina . Et multa dulci , multa lublimi refert .

Et multa dulci, multa sublimi refert, Sed cunsta docto pectore. Quod optimum lit quæritis convivium ?

In quod choralles non venit.

De Galla, & Picentino. 11xs.

Unera post septem nupsit tibi Galla virorum.

Picentine: sequi vult, puto, Galla viros.

Ad Augustum. lx.

Derat ante ducum famulos, turbamq; priorum,

Et pallatinum Roma supercilium.
At nunc tantus amor cundis, Auguste, tuorum est,
Ut sic cuique sue cura secunda domus.
Tam placidæ mentes, tanta est reverentia vestri,
Tam pacata quies, tantus in ore pudorNemo suos, (hac est aulas natura potentis)

Sed Domini mores Cæfarianus habet.

Ad Autlum. 1x1.

Ector, & auditor nostros probat, Aulle, libellos a Sed quidam exactos esse poeta negato.

Non nimium curo: Nam cœnæ fetcula nostra 4 Malim convivis, quam placuisse, cocis
In Cinnam. lx1:

Nam tu dum metuis, ne qui dopt fata reliquas, Haussilia luxuriosis opes. Haussilia luxuriosis opes. Bissur des esta luxuriosis opes.

Bisque tunm decies, non toto tabuit anno:
Dic mihi non hoc est, Cinna, perire cito?

Ad Cesarem. Inti.

Nter tanta tuæ miracula, Cæsar, arenæ, Quæ vincit veterum munera clara ducum. H 3 Mus-

Mukum aures, fed plus eculi debere fatentur Se tibi, quod spectant, qui recitare solent.

Um una faciliego contra, Norbane, finores.

Staret prodomino Cwfare fancha fides.

Rac ego Pieria ludebam tutus in umbra,
Ille tuw cultor notus anticities.

Me tibi Vindelicis Rhætus marrabat in oris,
Keftia nec noftri nominis Arfolos erat.

O quoties veterem non inficiatus amicum
Dixisti: meus est iste Poeta, meus!
Omne tibi nostrum, quod bis trieteride juncta
Ante dabat lestor, nunc dabit auttor opus.

De Paullo. | xv.

Anguidior noftri 6 quando est Paullus Atili, Non se, convivas abstinct ille-stos. Tu languore, quidem subito, setoque laboras, Sed mea porrexit sportula, Paulle, pedes.

In Obitam Severi Silli. Ixvi.

Estinata sui gemeret cam sata Severi
Silius Ausonio nen semel ore potens.
Cum grege Pierio moestus, Phaeboque querebar
Ipse meum sevi, dixit Apollo, Linon.
Respexitque suam, quæ stabat proxima statti,
Galliopen, & ait: tu quoque vulnus habes.

Adipice Tarpejum, Pallatinumque Tonantem 4.
Aufa nefis Lachefis læft utrumque Jovem Numina cum videas duris obnoxita fatis ,
Invidia poffis exonerare Deos.

Ad Lupercum. Invis.

Septem post calices Opimiani
Denso cum jaceam triente biæsus.
Affers nestio quas mihi taballas,
Et dicis, modo liberom esse justis
Zeham (servulus est mihi paternus:)
Signa: cras melius, Luperce set.
Nunc signat meus, annulus lagenam.

Ad Rufum . Ixviii. Um me captares , mittebas munera nobis : Poftquam cepifti , das mihi , Rufe , nihil . Ut captum teneas , capto quoque munera mitte ; De cavea fugiat ne male paftus aper . Ad Stellam . Ixix.

Ege nimis dura convivam feribere verfus Cogis , Stella : licet feribere , nempe malos . Ad Flaccum. lax.

Le in gramine floreo reclivis Qua gemmantibus hine, & inde rivis Curva calculus excitator unda : Exclusis procul omnibus molestis, Pertundas glaciem triente nigro . Frontem sutilibus ruber coronis . Infamem nimio calore Cypron Observes, moneo, precorque Flace Meffes area enm teret crepantes, Et fulvi juba fæviet leonis . At tu diva Paphi remitte , noftris Illæfum juvenem remitte , votis . Sic Martis tibi ferviant Kalenda . Et cum thure , meroque , victimaque Libetur tibi candidas ad aras Setta plurinia quadra de placenta... Landas Cofaris epulum :

D conam fi me diverta vocaret in aftra Hinc invitator Cefaris , inde Jovis . Aftra licer proprius , palatia fongtus effent , Responsa ad superos hac referenda darem : Quærite qui malit fieri conviva Tonantis : Me meus in terris Inpiter ecce tenet.

Ad Condylum. 1xxit. Um mala fint domini,quæ fervi comoda nefcis, Condyle , qui ferquin te gemis , effe diu . Dat tibi fecuros vilis lecticula fomnos; Pervigil in pluma Cajns, ecce , jacet :

Caju s H

Albane livere potelt pia quereus olive, Cinxetit invictum quod prior illa caput. Ad Eundem. xvii.

Uis Pallatinos imitatus imagine vultus Phidiacum Latio marmore vicit ebur?
Hac mundi facies, hac funt Jovis ora 4eteni:
Sic tonat ille Deus; cum fine nube tonat:
Non folam tribuit Pallas tibi, Care, coronam:
Efficiem Domini, quan colis, illa dedit.
De Nerva. xx111.

A Udet facundo qui carmina mittere Nervæ, Pallida donabit glaucia, Cosime, tibis. Pæstano violas, & cana ligustra colono,

Hyblæis apibus Corfica mella dabit .

Sed tamen , & parvæ nonnulla eft gratia musæ:

Appetitur posito villis oliva lupo .

Nec tibi fit mirum, modici quod consciavatis Judicium metuat nostra Thalia tuum.

Iple tuas etiam veritus Nero dicitur aures; Lascivum juvenis cum tibi lufit opus. Epitaphium Latini xix.

D Ulce decus feenes, Audorum fama, Latinus. Qui spectatorem posti feestife Caronem: 12 Solvere qui Curios, Fabriciosque graves 3 Sol nibil 3 moltra sunosti monte tra theatre:

Solvere que Curios, rabricioque graves.

Sed nihil à nostro; sumpsièmea vita theatro;
Et sola tentum scemens arrè feror;
Nec poteram graves domino sine moribus esse

Interius niemes inspicit ille deuts.
Vos me latrigeri parastum dicite Phæbi,
Roma sitt stimulum dem sciat este Jovis.

Epiraphium Philants. xx.

S Acula Nestores permensa; Philoui ; seneda, Rapta es ad inscrius sem cito Duis aquas? Euboice nonduin numerabas longa Sibyllas. Tempora: major erse mensibus illa tribus.

Heu que lingua filet ? non illam mille catallas Vincebant, nec que turba Serapin amat;

Nec

LIBER IX.

163 Nec matutini cirrata caterva magiftri, Nec que Strymonio de grege ripa fonat. Que nunc Theffalico lunam deducere rhombo, Que sciet hos, illos vendere lena toros? Sit tibi terra levis , mollique tegaris arena Ne tua non poffint erpere offa canes .

In Tumulum Antiftit . XXI. Appadocum fævis Antiftius occidit oris Rufticus : d trifti crimine terra nocens : Retulit offa finu cari Nigrina mariti', Et questa eft longas non fatis effe vias: Cumque daret fanctam tumulis, quibus ingidet

Urnam. Vifa fibi eft rapto bis viduata viro .

De Vebii Voto . XXII. Um comes Arctois hæreret Cæfaris armis Vebius , hanc Marti pro duce vovit avem . Luna quater binos non tota peregerat orbes Debita poscebat jam fibi vota Deus. Ipfe fitas anfer lætus properavit ad aras : Et cecidit fanctis hostia parva focis." Odo vides paculo pendere numifinata roftro Alitis? hac extis condita nuper erant ... Quælitat argento pro te, non fanguine, Calar, Victima : jam ferro non opus effe docet.

Upiter Idei rifit mendacia bufti , Dum videt Augusti Flavia templa poli: Atque inter menfas largo jam nectare fufus . Pocula cum Marti traderet ipfe fuo Respiciens Phæbum pariter , Phæbique sororem Cum quibus Alcides, & pius Arcas erat. Cnoffia vos , inquit , nobis monumenta dediftis : Cernite , quam plus fit Cæfaris effe patrem.

De Templo gentis Flavie.

In Philomufum . XXIV. Rtibus his femper conam, Philomuse, mereris: Plurima dum fingis, fed quafi yera refers,

164 VAL. MRAT.

Scis quid in Arfacia Pacorus deliberet aula, Rhenanam numeras, Sarmaticamque manum, Verba ducis Daci Cartis mandata relignas: Vistricem laurum quam venit ante vides.

Scis, quoties Phario madeat Jove fusca Syene, Scis quota de Lybico litore pupis eat: Cujus! Juleæ capiti nascantur olivæ: Destinet metherius cui sua ferta pater.

Tolle tuus artes, hodie cœnabis apud me; Hac lege; ut narres nil Philomufe, novi.

Umma licet velox, Agathine, pericula ludas;
Non tamen efficies, ut tibi parma cadat.
Nolenteni fequitur, tenuesque reversa per auras
Vel pede, vel tergo, clune, vel ungue fedet.
Lubrica Coryclo quamvis sint pulpita himbo:

Be rapiant celeres vela negata Noti : Securos pueri neglecta perambulat artus.

Et nocet artifici ventus, & unda nihil.
Ut peccare velis, cum feceris omnia, falli
Non potes, arte opus eff, ut tibi parma cadat

De Nasati Cesonia. 2001.

PRima Palatino lux est hec orta Tonanti a Optasset Cybele qua peperisse Jovem : Hac, & casta mei genita est Cæsonia Rusie Plus debet matri nulla puella sus.

Lætatur gemina votorum forte maritus,
Contigit hunc illi quod bis amare diem.

Ad Apollinem pro Stella. xxvii
Ada Apollinem pro Stella. xxvii
Adapis dives Apollo sic myrinis,
Sic semper senibus fruare cycnis;
Dottas sic tibi servient sorores,
Nec Delphis tua mentiatur ulli:
Sic pallaria te collant, amentque
Bis senos citò te rogante fasces
Det Stellas bonus, annuarque Casfar.
Fralix tunc ego, debitorque voti
Casurum tibi rusticas ad aras

165

Ducam cornibus aureis juvencum.

Nata est hostia, Phoebe, quid moraris?

De Seatua Herculis. XXVIII.

De Statua Herculis - xxv111:

Li C, qui dura fedens porrecto fava leone
Mitigat exiguo magnus lin ære Dense.

Mitigat exiguo magnus linære Deus, Quæque tulit specitat resupino sidera vultu; Cujus leva calet robore : dextra mero . Non est sama recens, nec nostri gloria cæli,

Nobile Lyfippi munus, opusque vides.

Hoc habuit numen Pellæi mensa tyranni,

Qui citè perdomito vidor morbe jacet.

Hunc puer ad Lybicas juraverat Hannibal aras :

Jufferat hic Syllam ponere regna trucem,

Offenfus variæ tumidis terroribus aulæ,

Privatos gaudet nunc habitare Lares.

Privatos gaudet nunc habitare Lares.
Utque fuit quondam placidi conviva Molorchi a
Sic voluit dofti Vindicis effe Deus.

Decadem Seatua. xxxx.

A Leiden modo Vindiels rogabam, Effet cujus opus, laborque fælix. Rifit (nam folet hoc) levique nutu, Græce, nunquid, ait, Poeta nefeis? Inferipta est bass, indicatque nomen, Lysippu lego, Phdiæ putavi.

Ad Marce llimum. xxx.

M Iles Hyperboreos modo, Marcelline Triones Et Getici tuleris fidera pigra poli ; Ecce Prometheæ rupes, & fabula montis, Quam prope fune oculis nunc adeunda tuis. Videris immenfis cum conclamata querelis

Saxa fenis, dices, dutior ale fuit-Et licet hocaddas, potult qui talia ferre, Mumanum meritò finverat ille genus. In Gellium. XXXI.

Ellius zdificat semper : modo limina ponit , Nunc foribus claves aptat , emitque seras; Nunc has , nunc illas refeiet , muraque senestras : Dum tamen zdificet , quidlibet ille facit .

Oranti nummos ut dicere poffet atrico Unum flind verbum Gellius, adifico .

.: In Pannicum . XXXII. Emocritos, Zenonas, inexplicitofque Platonas.

Quidquid & hirfutis fquatter imaginibus . Sic quali Pythagone loqueris fucceffor , & hæres ; Præpender mentomec ribi barba minor . Tu qui feetarum cauffas : & pondera nofti .

Die mihi , furari , Pannice , doguna quod eft a In Galticum: MXXXII.

Eredem cum me partis vibi; Gallice , quartæ Per tua jurares facra , caputone mum ; Credidimus: (quis enim dammet fur vora libenter? ) Et fpem mineribus fovimus ufque dotis .

Inter qua rari Laurentem ponderis: aprum. Milimus , Ætola de Calidone pures . At tu continuo populumque, patrefque vocalti .-

Ruftat adhue aprum callida Romarneum . Iple ego (quis credat ?) conviva net ultimus hat. Sed neo cofta data eft , caudave millio mihi. De quadrante tuo quid sperem ; Gallicet nulla. De noftra nobis uneia venit apro .

De Partheniana toga.

Æc est illa meis multum camata libellis . Quam meut edidicit lector, amatque togam . Partheniana fnit , quondam memorabile varis

Munus: in hacibam confpiciendus eques: Dum neva , dummitida fulgebar fpiendida lana , Dumque erae auctoris nomine digna fui . Nunc anus , & tremule viz accipienda ttibuli ,

Quam poffis nivem dicere jure tuo ... Quid non longa dies - quid non confumitisanni? Hæc toga jam non eft Partheniana , mea eff .

Ін Сангин. яже. Ngenium mihi, Gaure, probas fic effe pufillum , Carmina quod faciam , que brevitate placent Confiteor: fed tu bie denis grandia libnis Qui fer bis Priami prælia, magnus homo es. i. . . 2

### LIBER IX 16

Nos facimus Bruti puerum, uos, Langona vivum: Tu magnus puerum, Gaure, Giganta facis, De Lucano, & Tullo. Exxvi.

O Uod semper superos notito fratre rogasti,
Hwe, Lucane, tibi contigit; ante mori.
Invidet ille tibi : Stygine nam Tullus ad undas
Opeabate quamuis sie minor, ire prise;
Tu coles Elysios, nemorisque habitator amoni.

Tu coles Elysios, nemorifque habitator amoni Efse tuo primum nunc fine fratre cupis ; Et si jam nitidis alternus venitab aftris ;

Et fi jam nitidis alternus venit ab altris;
Pro Polluce mones Caftora, ne redeat : !

Ad: Quincuin: Ovidium: . xxxv11.

S I credis mihi Quinte, (quod mereris)
Natales Ovidi, 1008 Apriles
Ut noftra amo Martias Kalendas
Feelix utraque lux, nitefque nobis
Signandi melioribus lapithas!
Hic vitam tribuit, sea hic amicana,
Plus dant, Quinte, mihi nam Kalenda,
A Emoden. AXVIIII.

N Atalis tibi , Quindo , tuu dare parva volebatt Munera, tuprohibes, Imperiofus home es . Parendum eft monitis : fiat, que d'iterque jubemusic Et quod ntrumque juvac, tu mihi, Quinde, dato .

Ad Cognatum. xxxxx.

I mihi Picena turdus pallene oliva,
Tenderes aut mostraa fylva. Saþina plagas :
Aut crefcente lævis eraherenta arindine præda
Pinguis; & rimpiciosa virga deneret aves.
Cara daret folemnet ibi cognatio munus,
Nec frater nobis.nee prior. effet avus.

Nunc sturnos inopes, fringuillarumque querclas Audit, & arguto passer vernat ager. Inde salutatus picarrespondet arator:

Hincprope fumma rapanmilvus in aftra volat -Mittimus ergoribi parvas munufcula cortis ,

Qualia fe recipis ; fape propinquusicria . . . . .

Ad Flacum. xl.

Uce propinquorum,qua plarima mittitur ales, Dum Stella turdos , dum tibi, Flacce , paro: Succurrit nobis ingens, onerosagne turba :

In qua fe primum quifque, meumque putat : Demeruise duos , votum eft : offendere plures . Vix tutum : multis mittere dona , grave eft .

Qua poisum, fola veniam ratione merebor, Nec Stella turdos , nec tibi , Fiatce , dabo . In Hedylum, Nit.

TIl eft tricius Hedyli lacernis: Non anie veterum Gorinthiorum , Nec trus compede lubricum decenni . . . . Non ruptæ recutita colla mulæ. Nec que Flaminiam fecant falebræ , Nec qui litoribus nitent lapilli , Nec Tufca ligo vinea politus , de worm . . Nec pallens toga mortui tribulis sair cis Nec pigri rota quassa mulionis, Nec rasum cavea latus bisontis Nec dens jam fenior ferocis apri. Res una eft tamen (iple non negabit) Nafuseritior Hedyli lacernis.

Ad Nympham Sabini.

T Ympha facri regina lacus , cui grata Sabinus, Et mansura pio munere templa dedit : Sic montana tuos semper colat Umbria fontes , Nec tua Bajanas Sarfina malit aquas : Excipe folicitos placide, mea dona, libellos;

Tu fneris Musis Pegasis unda meis. Nympharum templis quifquis fua carmina donat, Quid fieri libris debeat , Tpfe monet .

In Manurram . xitst. N' septis Mamurra din , multumque vagatus , Hic ubi Roma: fuas aurea vexat opes: Infpexit varias merces , oculifque comedit , oc Non has ; quas primæ proftituere cafæ; Sed

LIBER IX. 169
Sed quasarcans fervant tabulatar catalia,
Et quasaron populus, nec mea turba videt.

Inde fatur menfas, & opertos exuit orbes, Exposirumque alte pingue poposícié ebur. Et testudineum mensus quater hexaclinen, Ingemuit citro non fatis esse fuo.

Consuluit nares, an olerent æra Corinthon

Culpavitstatias, & Polyclete tuas. Et turbata-brevi questus crystallina vitro, Myrthina signavit, seposulique decem: Expendit veteres calathos, & si qua suerunt Pocula Mentorea, nobilitata manu.

Et virides picto genimas numeravir in auro, Quicquid, & in nivea grandius aure sonat. Sardonychas veros mensi quasi vir in omni; Et pretium mannis socialistica et al.

Et pretium magnis fecit jaspidibus.
Undecima lassis cum jam discederet hora,
Asse duos calices emit, & ipse talit.

De Cotona rosea: glyv.

Seu tu Pæstanis genita es., seu Tiburis arvis, Seu rubuit tellus Tuscula store two. Seu Prasestino te villica legic in horto, Seu modo Campani gloria rutis eras. Purchiror ut nostro videare, corona, Sabino,

De Nomentano te puder esse med De Platano Gesari. Natural Natural Sesari. Natural Natural Sesari. Natural Natural Sesari. Natural Natural Sesari Natural Ses

Stat platanus densis Cæsariana comis.
Hospitis invicti positic quam dextera sæsix,
Crepis & ex villa trestete virga manu.
Authorem, dominumque nemus sentire videtur:
Sic viret, & ramis sidera cessa petit.

Sape sub hac madidi suserunt zenta petit.
Sape sub hac latuit rustical fronde Dryas.

H Dum

170 VAL. MART. Dumque fugit folos noclurnum Pana per agros,

Dumque tigit tous tockinhal fera domina : ; ;

Terruit de tactiam fifula fera domina : ; ;

Atque oluere lares comeffatore Lyzo, ;

Crevit & effitio latior umbra mero;

Hesternisque rubens dejecta est herba coronis;

Atque sas potuit dicere nemo rosas.

O dilecta Deis, à magni Caratis arbot,

O dilecta Deis, à magni Caratis arbot,

Arque sas portus dicere nemo totas.
O dilecta Deis, o magni Cæsaris, arbor,
Ne metuas ferrum, facrilegosque socos:
Perpetuos sperare licet tibi frondis hongres:
Non Pompejanæ te, posurere manus.
De Philesi. Alver.

T Indis murice vessibins quod omui ,

Et noche utitur , & die Philamis ,

Non est ambitiosa , non superba .

Delectatur odore, non colore

De Tratua Cefaris, XIVII.

H Erculis în maghi vultus descendere Caesar Dignatus Latize dat nova templa via Qua Trivia nemorosa petit dum regna viator Osavum domina marmor ab urbe legit - De Eadem Sestus, viveta de constituire de

A Nite colebatur votis, & languine lange : Majorem Aksidem, nunc minor iple colit.
Hunc magnas rogat alter opes, rogat alter honores :

Illi fecurus vota minora facit.

Ad Herculem de Eadem Steema, xix.

A Leide Latio unce agnofeende Tonanti.

Pofiquam pulchra Dei Casfasisora gerist.

Si tibi unce iffixulus, habituque fuifient s.

Gefferant manibus cum fera montira tuis;

Cefterunt manibus cum leta index Argolico familium una ce fervire tyranno Vidiffent gentes , fævaque regnaspati. Sed tu juffiffes Eurythea, unec tibi fallax. Portaffet Neffi perfod dona Lichas. Octæi fine lege rogi fecutus adiffes

Aftra patris fummi, que tibi poena idedit i Lydia.nec domine traxifies pensa superbæ: Nec Sryga vidisse, tartareumque canem. LIBER IX. . 171

In Magistrum Indi. 1. Uid tibi nobiscum est ludi scelerate magister .

O Uid tibi nobifcum est ludi scelerate magister Invisum pueris, virginibusque caput? Nondum cristati rupere silentia galli; Murmure jam sævo, verberibusque tonas. Tam grave percussis incudibus æra resultant,

Tam grave percussis incudibus æra resultant, Caussidicum medio cum faber apratequo. Mitior in magno clamor surit amphitheatro, Vincenti parmæ cum sua turba savet.

Vincenti parmæ cum sua turba favet-Vicini somnum non tota nocte rogamus; Nam vigilare seve est, pervigilare grave;

Discipulos dimitte tuos: vis, garrule, quantum Accipis, ut clames, accipere ut taceas?

In Cecitianum. 11. (olim,
Diserat, è MORES, è TEMPORA! Tullius
Cum gener, atque focer diris concurreret armis,
Metlag; civili cæde maderet bumus. (dicis è
Cur nunc, è MORES, cur nunc, è TEMPORA!
Quod tibi non placeat; Cæcitiane, quid effe
Nolla ducum teritas, nulla eff infania ferri.

Pace frui certa, lætitiaque licet. Non nostri faciunt tua quod tibi tempora fordent, Sed faciunt mores, Cæciliane tui.

De Leone, & Ariete. Int.

Affyli leof ana jugi, pecorique maritus.

Lanigeri, mirum qua colere fide.

Ipfe, licet, videas, cavea flabulantur in una,
Et pártier focias carpit uterque dapes.

Nec fietu memorum gaudent, nec mitibus herbis,
Concordem fatiat fed rudis agna famem.

Quid meruit terror Nemes, quid proditor Helles,
Ut niteant celfi lucida figna poli?

Sidera fi posent, pecudefque, ferzaque mereri,

Hic aries aftris, hic leo dignus erat.

Ad Liberum. 1111.

T. Iber Amyclæa frontem redimite corona,

Qui quatis Ausonia verbera Graja manu;
H 2 Claufa

Clusa mihi texto cum prandia vimine mittas, Cur comitata dapes nulla lagena venit? Atqui dignatuo si nomine munera serres, Scis, putto, debuerint quæ mihi dona dari-In Sutorem. Itv.

Entibus antiquas folitus producere pelles, Et mordere luto putre, vetusque solume: Prænessina tenes defuncti rura patroni, In quibus, indignor, si tibi cella suit. Rumpis, & ardenti madidus crystalla Falerno,

Et frueris domini prosperitate tui . At me litterulas fluiti docuere parentes :

At me litterulas flutti docuere parentes :

Quid cum grammaticis, rhetoribulque mihi?

Frange leves calamos ; & feinde, Thalia, libellos :
Si dare futori calcens ifta poreft

De efficie Camoni. | 1.

Ffigiem pueri tantum pitura Camoni Servat, & infantis prima figura manet: Plorentes nulla fignavit imagine vultus.

Dum timet ora pius muta videre pater.

De Balana va Thermis Tucca lys.

De Balire, & Thermis Tucca lvt.

Necilaterecofto, quo Semiraniis longam
Babylona cinxit, Tucca balneum fect:
Sed fitage nemorum; pineaque compage,
Ut navigare Tucca balneo posit:
Idem beatas lautus extruit thermas
De niarmore onui, quod Caryffos invenit,
Quod Phrygia Sinas, Afra quod Nomas mittit,
Equiod virenti fonte lavit Eurotas
Sed ligna idesun: subjice balneum thermis,

De efficie Camoni. lett.

Hac fune illa mei, quæ cernitis ora Camoni :
Hac pueri facies, primaque forma fuit.
Creverat hic vultus bis denis fortior annis,
Gaudebatque fuas pingere barba genas.
Et libata femel fammos modo purpura cultros.

Sparferat : invidit de tribus una foror . Et

Et festinatis incidit stamina pensis, Absentemque patri rettulit urna rogum. Sed ne sola tamen puerum pistura loquatur, Hæc erit in chartis major imago meis.

De convivio Prisci. 1911.

Oud optimum fit disputat convivium,
Facunda Prisci pagina.
Et multa dulci, multa iublimi tesert,

Sed cuncta docto pectore.

Quod optimum lit quæritis convivium?

In quod choraules non venit.

De Galla, & Picentino. lixe

T Unera post septem nupsis cibi Galla virorum picentine: sequi vult, puto, Galla viros.

Ad Augustum. lx.

O Derat ante ducum famulos, turbamq; priorum, Et pallatinum Roma supercilium. At nunc tantus amor cundis, Auguste, tuorum est, Ut sit cuique sua cura secunda domus.

Tam placidæ mentes, tanta est reverentia vestri,
Tam pacata quies, tantus in ore pudor.

Nemo suos, ( hæc est aulæ natura potentis) Sed Domini mores Cæsarianus habet.

Ad Audum. Ixt.

Ector, & auditor nostros probat, Aulle, libellos s
Sed quidan exactos esse poeta negat.

Non nimium curo: Nam cenne fercula nostra
Malini convivis, quam placussis, concerne

In Cinnam. Ixri.

Nec pato mentius dixerat ille tibi

Nam tu dum metuis, ne quid post fata relinquas,

Hausstip patrias luxuriosus opes.

Bisque tunm decies, non toto tabuit anno:
Dic mihi mon hoc est, Cinna, perire cito e

Ad Cesarem. | xxxx.

Nter tanta tuæ miracula, Cæsar, arenæ,
Quæ vincit veterum munera clara ducum.
H Mul-

Mukum aures, sed plus oculi debere fatentur Se tibi, quod spection, qui recitare solent. Ad Norbanum late.

Um tua facrilegos contra , Norbane , furores ... Staret prodomino Cæfare fantla fides . Hac ego Pieria ludebam tutus in umbra , Ille tuæ cultor notus anticitæ .

Me tibi Vindelicis Rhætus narrabat in oris 3.
Refcia nec noftri nominis Arftor erat.
O quoties veterem non inficiatus amicum

Dixisti: meus est iste Poeta, meus!
Omne tibi nostrum, quod bis trieteride-juncta

Omne tibi nostrum, quod bis trieteride juncta
Ante dabat lector, nunc dabit auctor opus.

De Paullo. Ixv.

Anguidior nostri si quando est Paullus Acili, Non se, convivas abstinet ille sinos. Tu languore, quidem subito, sistoque laboras, Sed mea portexis sportula, Paulle, pedes.

In Obitum Severi Silli. Ixvi.

Estimata sui gemeret caun sata Severi
Silius Ausonio non semel ore potens.

Cum grege Pierio mœstus, Phæboque querebar i Ipse meum stevi, dixit Apollo, Linon.

Respectione suam, aug. Shahat proximo francis

Respexitque sum, que stabat proxima fratri, Calliopen, & ait s tu quoque vulnus habes. Adspice Tarpejum, Pallatinumque Touantem. Ausa nesas Lachesis lesse urtumque Joven.

Numina cum videas duris obnomia fatis, Invidia possis exonerare Deos.

Ad Lupercum. layer.

Septem post calices Opimiani
Denso cum jaccam triente blassis,
Affers nesto quas missi caballas,
Et dicits, modo liberum esse justa
Zenam (servulus est mish paternus:)
Signa: cras melius, Luperce set.
Nunc signat meus annulus lagenam.

# LIBER. IX.

175

D'Umme captares, mittebas munera nobis:
Postquam cepisti, das mini, Ruse, ninii.
Ut captum teneas, capto quoque munera mitte;
De cavea sugiat ne male pastus aper.
Ad Stellam. 1x1x.

L Ege nimis dura convivam scribere versus Cogis, Stella: licet scribere, nempe malos.

Le in gramine floreo reclivis ? J Qua gemmantibus hine, & Inde rivis Curva calculus excitator unda : Exclusis procul omnibus molettis. Pertundas glaciem triente nigro , Frontem intilibus ruber coronis . Infamem nimio calore Cypron Observes, moneo, precorque Flace; Meffes area eum teret crepantes , Et fulvi juba fæviet leonis . At tu diva Paphi remitie , noftris Illafum juvenem remitte , votis . Sic Martis tibi ferviant Kalenda , Et cum thure , meroque , victimaque Libetur tibi candidas ad aras Setta plurima quadra de placenta. Landat Cofaris epulum.

Ixx.

D cœnam si me diversa vocaret in astra
Hinc invitator Cæsaris, inde Jovis
Astra licet proprius, palatia longtus essenti Responsa ad superos hær referenda darem:
Quærite qui malit sferi conviva Tonantis.
Me meus in terris Jupiter ecce tenet.

Ad Condylum. Ixxii.

Um mila fint domini, que fecti comoda nefcis,
Condyle, qui fervum te gemis, effe diu.
Dat tibi fecuros ville lefticula Jonnos;
Pervigili in plama Cajus, ecce, jacet;

H 4 Caju

Cajus & prima tremebundus luce faluta Tor dominos: attu, Condyle, nec deminum. Quod debes, Cai, redde inquit Phæbuss, & filine Cinnamus: hoc dicit; Condyle, nemo sibi.; Tortorem metuis? ppdagta, cheragraque fecatum Cajus, & mallet yerbera mille pati.

Quod nec mane vomis, nec febrem, Condyle fentis: Non mavis, quam ter Cajus effe tuus ?

Ad Caloriffum minifrum . Ixxiii.

A Ddere quid cestas puer, immortale Falernum?
Quadrantem duplica de seniore cado.
Nunc mihi die, quis erit, cui te Calocisse, doorum
Sex jubeo cyathos sundere? Cæsar erit.

Sutilis apretur decies rofa crinibus, ut fit Qui possit facræ nobile gentis opus. Nunc his quina mihi da pocula, sat ut illud

Nomen, ab Odrysio quod Deus orbe tulit.

Be Hyppotrate lxxiv.

S Ardoa medicata dedit mihi pocula virga .

Os hominis! mulfun me rogat Hippocrates .

Tam flupidus nunquam nec tu, puto, Giauce, fuifii :
Chalcea donanti Chryfea, qui dederas .

Dulce aliquis munus pro munere poscit amaro:
. Accipiat, sed si potat in elleboro.
. De Herode. lxxv.

CLinicus Herodes trullam subduxerat ægro:
Deprensus dixit; Stulte, quid ergo bibis?

Ad Jalium. lxxvi.

Rumpitur invidia quidam, cariffine Juli, Quod me Roma legit, rumpitur invidia. Rumpitur invidia, quod turba femper in omni Monftramur digito, rumpitur invidia. Rumpitur invidia, rribuit quod Cæfar uterque

Jus mihi natorum, rumpitur invidia. Rumpitur invidia, quod rus mihi dulce sub urbe est Parvaque in urbe domus, rumpitur invidia.

6 3 33

Rumpitur invidia, quòd sum jucundus amicis: Quòd conviva frequens, rumpitur invidia. LIBER IX

Rumpitur invidia, quod amanur, quodq, probamur, Rumpitur, quifquis rumpitur invidia. Ad Ovidium. lxxvri.

V Indemiarum non ubique proventus Ceffayit, Ovidi, pluvia profluit grandis. Centum Coranus amphoras, aquæ fecit. Ad Assicum. laxviii.

M Arcus amat noftros Antonius, Attice, Mufas,
Marcus Palladiæ non inficianda Tolofæ
Gloria, quan genuit pacis alumna quies
Tu, quilonga potes difpendia ferre viasuni,
I liber, absentis pignus amicitiæ.

Vilis eras, fateor, fi te nunc mitteret emptor Grande tui pretium muneris austor erit. Multum, crede mini, refert, an fonte bibatur. Qui fluit, an pigro cum stuper unda lacu.

In Bassum. lxxix.

Deinde fierer tuo lateri, basse, cuare togatum
Deinde sierer tuo lateri, pracedere sellam,
Ad vetulas tecum plus minus ire decem
Trita quidem nobis tegula est, vilique, patrique
Denariistamen hanc non emo, Basse, tribus.

Adulatur Domittano.

Lixx.

A Ppia, quă limit venerandus în Hercule Cæfar
Confecrat, Aufoniæ maxima fama viæ,
Si cupis Alcidæ cognoscere fasta prioris,
Difce, Lybin domuit: raraque poma tulit.
Peltaram Scythico discinsit: Amazona nodo:

Addidit Arcadio terga leonis apro:
Eripedem splvis cervam, Szymphalidas astris
Abstulie: a Stygia com cane venit aqua.
Fœcundam veruit reparari mortibus Hydram:
Hesperias Tosco lavit in amne boves.
Hesc minor Alcides, major ques gesserit, audi,

Sextus ab Albana quem colic arce lapis .

Affertit poffela malis Pallatia regnis:
Prima fuo gessi pro Jove bella puer .
Solus Juleas cum jam tetineret habenas ,
Tradidie, inque suo tertius orbe suit.
Cornua Sasmatici ter persida contudit Istri:
Sudantem Getica ter nive lavit equum.
Sappè recusatos parcus duxisse triumphos ,
Viitor Hyperboreo nomen aborbe tulit.
Templa Deixi, mores populis dedie , otia serro ,
Astra suis, celo sidera , ferta Jovi .
Herculeum tantis numen non fassicia attis:

Uadringentorum reddis mihi, Phoebe, tabellas:
Centum de positus mutus, Phoebe, mihi;
Quare alitum, cuite tam vano munere jades;
Quod tibi non pofium folvere, Phoebe, meum est

Tarpeio Deus hic commoder ora patri.

# AL AL AL AL AL AL

M. VAL MARTIALIS

# EPIGRAM MATON.

### LIBER DECIMUS.

Liber ad Letturem . 1.

S. I. nimius videor , feraque coronide longus.

Esse libers legito panca , libellus ero.

Terque , quaterque mini finitur carmine parvo.

Pagina , faccibi me quam copis essebrevem .

Ad Enaldem 11.

Edinata prior decimi minioura libelli.
Elapfum manibus nuno revocavii opus
Nota leges quadam "fed lima va fa recentiPars nova major crit., leftor "urique fave
Leftor opes noftre, quem cum mini Roma dedifier,
Nil tibi quod demus majus babemus "air—
Pjera

LIBER X.

Pigra per hunc fugies ingrate flumina Lethes Et meliore tui parte superftes eris : Marmora Meffallæ findit caprificus, & audax Dimidios Crifpi mulio ridet equos .

At chartis nee furta nocent , nec fæcula præfunt : Solaque pon norem hec monumenta mori . Ad Prifeum.

Frnaculorum dieta, fordidum dentem, Et fæda linguæ probra circulatricis, Quæ fulfurato nolit empra ramento Vatiniorum proxeneta fractorum ; Poeta quidam clancularius spargit, Et vult videri noftra , credis hoc , Prifce ; Voce ut loquatur plitaceus cotarnicis? Et concupifcat effe Canus afcaules? Procul à libellis nigra se meis fama, Ques rumor alma gemmeus vehit penna. Cur ego laborem notus effe tam prave . Conftare gratis oum flentium poffit? Ad Mamurram . 14.

Ui legis Oedipodem, caligantemque Thyeff Colchidas, & Scyllas; quid nifi monftra legis? Quid tibi raptus Hylas,quid Parthenopæus, & Atys Quid tibl dormiror proderit Endymion? Exutulve puer pennis labentibus? aut qui Odit amatrices Hermaphroditus aquas? Quid te vana juvant mifere ludibria charte, Hoc lege, qued possit dicere vita, Meum est. Non hic Centauros, non Gorgonas, Harpyasque

Invenies ; hominem pagina noftra fapit . Sed non vis, Mamurra, tuos cognoscere mores. Nec te feire ; legas atta Callimachi ?" In Maleditum Poetam . v.

Uniquis folave, purpurave contemptor Quos colere debet , læfit impio tverfu ; Erret per urbem ponels exul , & cliff Interque vauces ultimos regatores Oret caninas pania improbi buccas f

Illi December longus, & madens bruma Chaufusque fornix trifte frigus extendat : Vocet beatos, clamiterque fælices, Orciniana qui feruntur in fponda ; , o arat. Et cum fupreme file venerint horm . Diefque tardus , fentiat canunt litem . ... Abigatque moto noxias aves panno : Nec finiantur morte fimplices pænæ Sed modo feveri fectus Æaci loris; bed Nunc inquieti monte Sifyphi preffusigir. i. Nunc inter undas garrult fenis ficcus: Delaffet omnes fabulas poetarum ; Et , cum fateri Furia jufferit verum . Prodente clamet conscientia, SCR IPSI . De Adventu Cefaris, Trajant ..

OElices, quibus urna dedit fpectere cornfeum Solibus Arctois, fideribufque ducem .... Quando erir ille dies quo capus, & arbor, & omnis Lucebit Latia culta feneftra nuru ?

Quando moræ dulces , longulque à Cælare pulvis, Totaque Flaminia Roma videnda via ? 191 Quando eques , & picti tunica Nilotide Mauri

Ibitis, & populi vox erit una, VENIT? De eodem ad Rhenum . . VII. Ympharum pater , amniumque Rhene si

Quicunque Odryfias bibunt pruinas , 1 b Nec te barbara contumelios Calcarum rota conterat bubulci tae i antuaval. Sic , & cornibus aureus receptit , id , eie nontic Et Romanus eas utraque ripa t, stist at saire Trajanum populis fuis , & urbi-, Tybris te dominus rogat, remittas . ... 11 De fe ad invidos . VIII.

Ndenis pedibufque , fyllabifque , . . n mul Et multo fale , nec tamen protervo , and Notus gentibus ille Martialis; petar - mate 100

Et notus populis ; quid invidetis? Non fum Andremone notior caballo.

. In Paullum . Ix.

Um tu laurigeris annum qui fascibus intras . Mane falutator limina mille teras ; Hic ego quid faciant quid nobis, Paulle, relinquis Qui de plebe Numz, denfaque turba fumus? Qui me respiciet , dominum , regemque vocabo : 1

Hoc tu ( fed quanto blandius ? ) ipfe facis . . . Lecticam , fellamque fequar ? nec ferre recufo Per medium pugnas, fed prior ire lutumi.

Sepius affurgam recitanti carmina ? en fas Et pariter geminas tendis in ora manus ., sur ... Quid faciet pauper, coi non licet effe clienti ;

Dimifit noftras purpura veftra togas. In Caliodorum . x.

TII alind loqueris, quam Thæfea, Perithouque Teque puras Pyladi , Calliodore ; parem Difpeream , fi tu Ryladi proftare matellame 14 Dignus es, aut porcos pascere Perithoi . ( Donavi tamen , inquis , amico millia quinque , Et lotam , ut multum terque , quaterque toganis

Quid ! quod nil unquam Pyladi donavit Oreftes? Qui donat quamvis plurima', plura negat . Cil dorate verx . muitium DAdam . Cal :

Milito gentes , & Apollineas Vercellas Et phaetontzi qui petis arva Padi :- Da Ne vivam , nifite , Domiti , permitto libenter : Grata licet fine to fit mihi nulla dies Sed defiderium gant i eft , ut meffe vel una

Urbano releves colla perulta jugo . A ... I precor ; & totos avida cute combibe foles, Quam formafus eris , dum petegtinus eris? Et venies albis non cognoscendus amicis,

Livebitque tuis pallida turba genis! Sed via quem dedetit , rapier cito Roma colorem : Niliaco redeas tu licet ore niger .

wish

Ad Tuccam: XII
Um cathdralitios portes tibi rheda ministros
Et Libys in longo pulvere sudet eques:
Strataque non unas cingant triclinia Bajas,
Et Thetis unguento palleat unda tuo:
Candida Secini rumpant crystalla trientes,
Dormiat in pluma, nec meliore alius:
Urere non cessant miserum suspiria pectus.
Vis dicam, male siccur tibi; Tucca; benè est

Cifpum xxxxx

Edere de noftris nulli te-dicisamicis:
Sedifi urheverum quid, togo, Crifpe, facis P
Mutua cum peteram feftoria quieque; negafi:
Noncaperte nummos cum gravis, arca tuos:
Quando faba nobis modum; farrifque dedifti;

Cum tua Niliacus rura colonus aret? Quando brevis gelida miña est toga tepore bruma; Argenti venit quando felibra mihi? Nil aliud video a quo te credamus amicum

Nil aliud video, quo te credamus amicum, Quam quod me crebro ludere, Crifpe; foles.

Dotaræ uxori cor arundine fixit acuta:
Sed dum ludit Aper, lædere novit Aper.
In Cajum. vv.

I donare vocas promittere, nec dare, Cai;
S' Vincam te donis, muneribufque meisil 14 Th.
Accipe Callaicis quicquid fodit Afun in arvis,
Aurea quicquid habet divilis unda Tagi;
Quicquid Eritibas nigerinvenit Indus in alga,
Quicquid & in nidis unica forvat avis;
Quicquid de in nidis unica forvat avis;
Quicquid habent onmes, accipe; quomodo dasa

De Macro, ad Mufain.

Netro

Netro

Aturnalicio Macrum frandate tributo,

Frustra, Musa, cupis non licet, ipse petitSolemnesque jocos, nec tristia carmina poscitaEt queritur nueza obticuisse mesa.

Men-

LIBER X 18

Menforum longis fed nunc vacat ipfe libeltis, Appia quidfacies, fi leget ista Macer ?

De Maria . XVI 1.

Nec spondet, nec vulc redere, sed nee habet.
Turba tamen nou deaf, sterilem que curet amicuma.
Fleu nulm farus sinittibi. Roma. 1002.

Eheu quam fatuæ funt tibi , Roma , toge. Miseis librum fuum ad Plipium . zvill. Ec docum fatis, & parum feverum, ---Facundo mea Plinio Thalia , perfer , brevis ieft labor ; peracta Altum vincere tramirem Suburge : 1. 5110-237-Illic Orphea protinus videbis ... . .... Udi vertice lubricum theatri, i imited and Mirantesque feras, avemque regis, Raptum que Phryga pertulit Tonanti; Illic parva tui domus Pedonis Calata eft aquilæ minore penna, Sed ne tempore non tuo difertam Pulses ebria januam, videto m mark Yu Totos dat tetrica dies Minerva Dum centum fludet auribus virorum: 311 .1100 1 Hoc quod fecula supofterique poffint in the Arpinis quoque comparare chartis Seras tution ibis adducernasa anima is ) 200 and

Com regnatrofa, cum madent capilliant non ets
Tone me vel rigidi legant Catomes e den ente lace
Ad Maniam an una mit 19 anno la

D'Ucit ad auriferas quod me Salo calcines forta s
Pendula, quod partie vilere techa libet;

Hæc hora eft run geumefinite Lyens, be ....

Tu mihi fimplicibus, Mani , dileclus ab annis. T Et pratemaia cultus amicitia you , anis. 1 2 Tu facias, in terris que nonceft alren des sonque de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del

Et poteram. Scythicas hospes, amare cafas se

Si tibi mens cadem, fi nostri mutua cura est,
In quocumque loco Roma duobus erit.

Ad Crifpum. xx.

S Cribere te, que vix intelligat ipfe Modestus, S Et vix Claranus, quid rogo, Crispe juvat? Non lectore tuis opus est, sed Apolline libris. Judice te major Cinna Marone suit.

Sic tua laudentur ; fane mea carmina , Crispe , Grammaticis placeant , & fine grammaticis , De M. Antonio Primo . xxx.

Am numerat placido feslix Antonius avo-Quindecies actas Primus Olympiadas. Præteritosque dies , & totos respect annos; Nec metnit Lethes jam propioris aquas.

Nulla recordanti lux est ingrata, gravisque; Nulla suit cujus non meministe velit. Ampliat ætatis spatium sibi vir bossus, hocest Vivere bis, vita posse priore frui.

Ad Kalendas Martias Poeta Natales .

Atales mihi Martiæ Kalendæ,
Lux formofior omnibus Kalendis
Qua mitunt mihi munus, hinc, & inde;
Quinquagefima liba, feptimamque
Vedtris addimus hanc focis acerram
His vos (fi tamen expedit roganti,)
Annos addite bis, precor, novenos;
Ut nondum nimia piger feneda,
Sed vitæ tribus areis peradis,
Locus Elysiæ peram puellæ:
De Musico, xxxxx

De Musico, xxxxxx

I N matutina nuper spestatus arena Mutius, impositi qui sua membra socis; Si patiens; sortisque tibi, durusque videtur Abderitans pestora plebis habes.
Nam cam dicatur tunica præsente molesta; Ure manum: plus est dicere; Non facio.

### LIBER X.

De morte Vari. XXIV.

Nobilis, & centum dux memorande viris;
At nunc Anfonio frustra promista Quirino,
Hospita Laggai littoris umbra jaces;
Spargere non licuit frigentia stetibus ora,
Pinguia nec messiis addere thura rogis.
Sed datur arterno vistrum carmine nomen.
Numquid & hoc, fallax Nile, negare notes;

Ad Diodoran. xxv.

Atali, Diodore, tuo conviva Senatus
Accubat, & rarus non adhibetur eques.

Et tua tricenos largitur sportula nummos:,
Nemo tamen natum te, Diodore, putat.

Ad Janum. xxvi.

A Nnorum, nitidique fator pulcherrime mundi,
Publica quem primum vota, precesque vocant.
Pervius exiguos habitabas ante penates,

Plurima qua medium Roma terebat iter Nunc tua Casareis cinguntur limina donis a Et fora tot numeras, Jane, quot ora geris.

At tu, sancte pater, tanto pro munere gratus, Ferrea perpetua claustra tuere sera. De littore Formiano, xxv11.

Temperatæ dukce Formiæ littus.
Vos, cum feveri fugit oppidum Martis;
Et inquieras feflus exuit curas;
Apollinaris omnibus locis præfert.
Non ille fantæ dulce Tybur uxoris.
Nec Tufculanos, Algidosve feceflus.
Prænette nec fic, Antiumve miratur
Non blanda Circe, Dardanifve Cajeta
Defiderantur, nec Martia, nec Lyris's.
Nec in Luctina lota Salmacis vena
Hic fumma leni ftringitur Thetis vento
Nec languet æquor, viva fed quies. ponti
Nec languet æquor, viva fed quies. ponti
Pitdam Phafelon adjinvante fert aura.
Sicut puellæ non amantis æftatem

Mota falubre purpura venit frigus, Ne feta longo quærit in mari prædam Sed à cubili , lectitoque jactatam : Spectarus alte lineam trahit pifcis, Si quando Nereus fentit Æoli regnum, Ridet procellas; tina de fno menfa . Pifcina rhombum pafcit', & lupos vernas : Natat ad Magiftrum delicata muræna. Nomenculator mugilem citat notum's Et adeffe juffi prodeunt fenes mulli . Frui fed iffis quando, Roma permittis? Quot Formianos imputat dies annus Negotiofis rebus urbis hærenti? O janitores , villicique foelices ! f. .... Dominis parantur ifta: fervinnt vobis . In Calliodorum . XXVIII.

A Ddisti fervum nummis, here, mille trecentis, Ut bene cœnares, Galliodore', femel: Nec benè cœnafti, mullus tibi quattuo emptus Librarum cœnæ pompa, caputque fuit.

Exclamare libet: Non est hie, improbe, non est Pifeis; homo est + hominem, Calliodore, voras.

De Imagine M. Antonii Primi: xxxx.

H. Ec nihi; qua colitur violis pictura, rofique,
Quos referat vultus; Geneiliane, rogas,?

Talis crat Marcus mediis Antonius annis
Primus: in hoc juvenem fe videt ore fenex.

Ars utinam mores, animamque effingere poffet:

Pulchrior in terris nulla rabella foret .

Ad Nunasium Callum . xxx.

S Implicior prifetis, "Munati Galle, Sabinis, Cecropium fuperas qui bonitate senem : Sic tibi cam soceri claros retinere penates Perpetua nates det fate casa Vanus : Uttu su furidit indos avregine versiss : Forte malus livor dixerit esse menos; Ut sacis, à nobis abigas, nec seribere quemquam Talia contendas carmina, qui legitur.

unc

LIBER X.

Hunc fervare modum nostri novere libelli . .... Parcere personis dicere de vitis ..... Ad Cafarem Trajanum . xxxx

I tibi dent quidquid, Caefar Trajane, mererit, Et rata perpetuo, qua tribuere, velinte Qui fua restituis spoliato jura patrono, Libertis exul non erit ille fuis. Dignus es , ut possis totum fervare clientem. Et (liceat tantom vera probated poses.

Mnes Sulpitiam legant puelles ( ) Uni que cupiuneviro placere Omnes Sulpitiam legant mariti, Uni qui capiunt placere nupta. Non hac Golchidos afferit furorem , Diri prandia nec refert Thyeftæ: Scyllam , Biblida , nec fuiffe credit : Sed castos docer , & pies amores , Lufus , delitias , facetiafque , Cujus carmina qui banè estimatit; Nullam diserit effe nequiorem, Nullam dixerit effe fauctiorem . Tales . Egeriæ jocos fuiffe Udo crediderim Numa fub antro. Hac condiscipula vel hac magistra Effes doction & pudica Sappho: Sed tecum , pariter , simulque visam Dutus Sulpitiam Phaon amaret .. Fruftra : namque ea nec Tonantis uxor , Nec Bacchi , nec Apollinis puella , ... . :

In Munwant .. XXXIII. Mproba Mastiliæ quidquid fumaria cogunt, Accipit etatem quifquis ab igne cadus : A te , Munna gwenit : miferis, tu mittis amicis Per freta, per longas toxica fæsa vias. Nec facili pretio , fed quo contenta Falerni ...

Erepto fibi viveren Caleno . . . . . .

Tefta fit a aut cellis Setia cara fuis

Non venias quare tam longo tempore Romam,
Hec puto, caussa tibi est, ne tua vina bibas.
Ad Materaum Jurispericum. xxxiv.
Uris, & sequarum custor sandissime legum,
Veridico Latium qui regis ore forum.

Veridico Latium qui regis ore forum. Municipi, Materne, tuo, veterique fodali Gallaicum maudas fi quid ad Oceanum,

Callacum manuas in during and a Laurentino turpes in littore ranas,
Er fatius tenues ducere credis acos?
An fina captivum quam faxa remittere multim,
Vifus erit libris qui minor effe tribuse

Vifus erit libris qui minor ene tribuis Et fatuam fumma comare Pelorida menfa, Quosque tegit levi cortice concha brevis? Oftrea Bajanis quam non liventia testis,

Oftrea Bajanis quam non: iventa tettis, Quæ pueri domino non prohibente vorent? Hic olidam clamoins ages in retia vulpem Mordebitque tuos fordida præda cahes:

Mordebitque tuos ioratas praca canes.
Illic pifcofo modo vix educta profundo
Impedient lepores hamida lina meos.
Dum loquor, ecce, redit sporta pifcaror inani!

Venator capta matre superbus adelt ...
Omnis ab Urbano venit cade mare crema macelle:
Callaicum mandas si quid ad Oceanum ...
Ad Calenum ... xxxv.

Moles tibi quindecim, Calene, Quos cum Sulpitia tua jugales, Indulut Deus, & peregit annos!
O nox omnis, & horz, quæ notata eft Caris littoris Indici dapillis!
Etas kæc tibi tota computatura, Et folos numeras dies maritis.
Et silli dibi fi diu togasam a hom Jengles Et illight fi diu togasam a hom Jengles Lucem tedderet Atropos vel umann, In Letbiam. xxxvis

Onfule te Bruto quid juras, Lesbia, natam? Mentiris: nata es, Lesbia, rege Numa? Sic LIBER X. 189

Sic quoque mentiris:namque, ut tua fecula narrant., Fista Prometheo diceiis effe luto.

In Proculejam. XXXVII.

M Ense novo Jani veterem, Proculeja, maritum Deferis, atque jubes res sibi habere suas. Quid, rogo, quid fastis est sibi habere suas adoloris? Nil mihi respondes? dicam ego: Prætor etat., Constatura sui Megalensis purpura centum Millibus, ut nimium minera parca dares.

Milibus, ut nimium minera parca dares.

Et populare facrum bis milita dena tulifset.

Diffidium non est hoc., Proculeja; lucrum est.

In Philerotent. xxxviii.

S Eptima jam, Phileros, tibi coditut uxor in agror Plus nulli, Phileros, quam tibi reddit ager, Ad Q. Ovidium. xxxxxx.

Uinte Caledonios Ovidi visure Britannos, Et viridem Thetyn, Oceanumque pattem: Brgo Numæ colles, & Nomenta ne relinques. Otia? nec retinet rusque, focusque senem? Sandia tu differs: at non, & stamina differt Atropos: atque emnis scribitur hofa tibi. Præstiteris caro (quis non hoc landet?) amico,

Ut potior vita fit tibi fancta fides. Sed reddare tuis tandem manfure Sabinis:

Teque tuas numeres inter amicitias.

In delicatum Lefforem. xl.

I quid lene mei dicunt, & dulce libelli:

Si quid lene mei dicunt, & duce noeur;
Si quid honorificum pagina blanda sonat.
Hoc tu pingue putas, & costam rodere mavis,
Ilia Laurentis cum tibi demus apri.
Váticana bibas, si delectaris aceto;

Non facit ad flomachum noffra lagena tunm.

In Mathonem Alr.

Mnia vis belle, Matho, dicere : dic aliquando
Erbenè : dic neurum : dic aliquando malè .

Ad Julium Marsialem . 3111 .

TI Itam , que faciunt beatiorem ;

V. Jucundiffime Martialis, hæc funt:

Res

Res non parta labore, fed reliefa: Non ingratus ager , focus perennis : Lis nunquam : toga fara : mens quiera Vires ingenne ; falubre corpus : Prudens fimplicitas : pares amici: Convidus facilis: fine arte menfa : Nox non ebria, fed folita curis. Non triffis torns , & tamen piidicus , Somniis qui faciat breves tenebras : Quod fis , else velis , nihilque malis : Summum nec metuas diem , nec optes Parat Poeta Convintum .

xliii. T Unciat oftavam Phariæ fua turba juvence Et pilata redit , jamque fubrque cohors . Temperat hæc thermas , nimios prior hora vapores Halat , & immedico fexta Nerone calet .

Stella, Nepos, Cani, Cerealis, Flacce, venitis? Septem figma capit , fex fumus: adde Lupun Exoneraturas ventrem mihi villica malvas

Attulit, & varias quas habet horrus opes . In quibns eft lactuca fedens, & feetile porrum Nec deeft ructatrix mentha, nec herba falax

Secta coronabunt rutatos ova lacertos ; Et madidum thymni de fale fumen egit . Parvus in his una ponetur conula menfa, Hædus inhumani raptus ab ore Impi. Et que non egeant ferro ftructoris ofella ,

Et faba fabrorum , prototomique rudes . Pullus ad hæc , cœnisque tribus jam. perna superfle Addetur : faturis mitia poma dabo .

De Nomentana vinum fine frece lagena, Quæ bis Frontino Confule plena fuir. Accedent fine felle joct, nec mane timenda Libertas : & nil , quod tacnifse vells . De prasino conviva meus , Venetoque loquatur : Nec facient quemquam pocula noftra reum.

## LIBER X.

191

Um potes ametyflinos trientes; Et nigro madeas Opimiano. Propinas nuodo conditum Sabinum; Et dicis mihi, Cotta, Vis in auro? Quisquam plumbea vina vulti nauro? De Scorpo. alv.

Rangat Idumpas triftis Victoria palmas t Plange, Favor, seva pectora nuda manu Mutet Honorculeus, & iniquis munera flammis Mitte coronatas, Gloria mæsta, comas. Heursacinus! prima straudatus, Scorpe, juve nta Occidis, & nigrostam citò jungis equos. Ourribus illa tuis semper properara, bravisque,

Curribus illa tuis iemper properata, oravir Cur fuit, & view tam prope meta tum? Ad Faustinum. Not.

S Idera, jam Tytus Phyxel respict agni
S Taurus, & alternum Castors figit. hyens.
Ridet ager, vestitut nums, vestitut, & arbos:
Ismarium pellex Artica plorat. Ityn.
2005, Faustine, dies, qualemethi Roma Ravenam
Abstulti > 610es ? 9 tunicata quies!

O memsus, d fontes, folidumque madentis arenæ Littus, & æquoreis splendidus Anxur aquis! Et non unius spectator lettulus unde,

Qui videt hinc puppes fluminis, inde maris.
Sed nec Marcelli, Pompejanumque, nec illic
Sunt triplices.therma, nec fora junta quater:
Nec Capitolini funumum penetrale Tonantis,
Quaeque nite nt coalo proxima templa fino.

Dicere te lassum quoties ego credo Quirino, Que tua sunt tibi habe: que mea, redde nihi-Epicaphium Scorpi, xivii.

Lle ego sum Scorpus, clamoss gloria Circi, Plausus Roma uni, deliciaque breves : Invida quem Lachesis raprum tricteride nona, Duni numerat palmas, credidit, esse sena.

M Enfas, Ole, bonas ponis, sed ponis opertas.

Ridiculum est: possum sic ego habere bonas.

In Gallum. xlix.

Totis, Galle, jubes tibi me fervire diebus, Et per Aventinum ter, quater ire tuum-Eximit, aut reficit dentem Cascellius ægrum, Infestos oculisaris; Higine, pilos.

Triflia servorum stigmata delet Eros.

Triflia servorum stigmata delet Eros.

Qui sance ruptos, dicimihi, Galle, quis est ti

Ad Sextum. live Ad Sextum. Regenti libram mittebas r fatta felibra eft ?! Sed piperis : tauti non emo, Sexte, piper ... Ad Fronsimum. 11.

A Nxuris æquorei placidos, Frontine, recessite, Et propius Bajas, littoreamque domunit, Cerquod inhumana Cancro fervente cicada: 1818 Non novere nemus, stuminrosquelacus: 1818 Otim colui dollas tecum celebrare vacabat. 1818 Pjeridas; nunc nos maxima Roma terit; 1818 Hie mini quando dies metus est, jactamur in alto O Urbis, & in sterili vita labore perit.

Dura suburbani dum jugera pascimus agri, Vicinosque tibi, sanchæ Quirine, lares Sed non solus amat, qui nocte, dieque frequentat

Limina, nec vatem talia damna decent

Per veneranda mihi musarum sacra, per omnes s

Juro deos, & non officiosus amo

In delicatum Lellorem . 111.
Confumpra est uno , si lemmate pagina, transis,
Et brevioratibi ; non meljora placent .
Dives , & ex omni posita est instructa macello
Cœna tibi , sed te macea sola juvant .
Non opus est nobis nimium lestore guloso ,
Hunc volo , qui sat non sine pane fatur .

Ura trium petiit à Cassare discipulorum Assuetus semper Munna docere duos. Epitaphium Erotti . lav.

Epitaphium Eroffi . 12v.

Li Ic festinata requiescit Erotion umbra,
Crimine quam fati sexta peremit hyems.

Quisquis eris nostri post me regnator agelli, Manibus exiguis annua justa dato. Sic late perpetuo, sic turba sospite, folus

L'Udi magister parce simplici turbæ, Sic te frequentes audiant capillati, Et delicare diligat chorus mense; Nec calculator, nec notarius velox Majore quisquam circulo coronetur. Albæ leone slammo calent luces, Tostamque servens Julius coquit messem. Cirrata loris horridis Scythæ pellis, Qua vapulavit Marsyas Celænæus, Ferulaque tristes, sceptra pædagogotum, Cessent, & Idus dormiant in Ottobres; Æstate pueri si valent, sais discunt.

Epitaphium nobilis Matrone . Ivr.

Armora parva quidem, sed non cessura, viator
Mausoli saxis , pyramidumque legis .
Bis mea Romano spestata est vita Tarento ,
Et nihil extremos perdidit ante rogos .

Quinque dedit pueros, totidem mihi Juno puellas; Clauferunt omnes lumina nottra manus.

Contigit, & thalami mihi gloria rara, fuitque Una pudicitiæ copula nota meæ.

In Carmenionem . Ivi.

Um te municipem Corinthiorum Jackes, Garmenion, negante nullo, Cur frater tibi dicor ex Iberis, Et Celtis genitus, Tagique civis? An vultu limiles videmur effe t

Tu flexa nitidus coma vagaris;
Hispanis ego contumas capillis.
Levis dropace tu quotidiano;
Histotis ego crutibus, genisque;
Os blæsum tibi, debilisque lingua est,
Nobis ssita sortinis loquetur.
Tam dispar aquilæ columba non est,
Nec dorcas rigido sugas leoni.
Quare desine, me vocare fratrem,
Ne te, Carmenion, vocem sororem.
Epizapstem Metantsbionis, & Plotie. 19111.

P Yribæ filia , Nessoris noverca , Quam vidit Niobe puella canam , Laertes aviam senex vocavit , Nutricent Priamus , socrum Thyestes ; Jam cornicibus omnibus superses , Hoc tandem sita dormit in sepulcro Calvo Plotia cum Melanthione

De Polla. 11x.

Olfodes das Polla viro, nec accipis ipfa; Hoc est usorem ducere, Polla, virum

O'Dod mihi vix unus soto iber exeat anno, Desidize tibi sum, docte Potite, reus. Justius at quanto mirere quod exeat unus, Labautur toti cum mihi send dire.

Labantur toti cum mihi fæpê dies.
Nunc refalutantes video nocurnus amicos;
Gratulor & multis, nemo, Potite, mihi.
Nunc ad Luciferam fignat mea gemma Dianam;
Nunc me prima fibi, nunc fibi quinta rapit.
Nunc Conful, Prætörve tenet, reducefque choreæ,

Auditur toto fæpe poeta die . Sed nec causidico possis impune negare , Nec si terhetor , grammaticutve rogent .

Balnea post decimam lasso, centumque petuntur Quadrantes: siet quando, Potite, liber? LIBER X. 195

Epitaphium Ingratiam Rabirii. lxt.

O'líquis læta tuis, & fera parentibus optas
Fata, brevem titulum marmoris hujus ama.

Condidit hac caras tellure Rabirius umbras.

Nulli forte jacent candidiore fenes.

Bis fex lustra tori, nox mitis, & ultima clusie;
Arlerant uno funera bina rogo.

Hos tamen, ut primis raptos sibi quarit in annis; Improbius nihil his sectibus elle potest.

Adulatur Cef. Trajana. Ixii.

Rufta blanditim venitis ad me
Attritis miferabiles labellis.
Diflurus dominum, deumque non fum:
Jam non eft locus hac in urbe vobis:
Ad Parthos procul ite pileatos,
Et turpes, humilefque, fupplicefque
Pictorum fola bafiate regum.
Non est hic dominus, fed Imperator,
Sed justifiums omnium Senator,
Per quem de Stygia donto reducta est
Siccis ruftica Veritas capillis.
Hoc sub principe, si sapis, caveto.
Verbis, Roma prioribus, loquatis.
Ad Marcam. latit.

Ittera facundi gratum inih pignus amici Pertulit, Aufoniæ dona fevera togæ: Qua non Fabricius, sed vellet Apicius uti, Vellet Mæcenas Cæsarianus eques. Vilior hæc nobis, alio mittente, suisset:

Non quacumque manu victima cosa litat.
A te missa venis, possem nis munus amare
Marce, tunm i poteram nomen amare meum.
Munere sed plus est, & nomine gratius 1960

Officium dolli, judiciumque viri.

Am parce laffo, Roma, gratulatori, Laffo clienti; quandiu falutator. Anteambulones, de togatulos inter,

Cen

Centum merebor plumbeos die toto Cam Scorpus una quindecim graves horz Ferventis auti victor auferat faccos? Non ego meorum præmium libellorum (Quidenim merentur?) Aprios velim campos, Non Hybla, non me fpicifer cadit Nilus, Nec quæ paludes delicata Poutinaz Ex arce clivi fpectat uva Setini.
Quid concupicam, quæris ergo? dormire.
De Me vio. 1800.

H Oc, Fortuna, tibi videtur æquum? Civis non Siriæve, Parthiæve, Nec de Cappadecis eques cataftis, Sed de plebe Remi, Nuomæque verna, Jucundus, probus, innocens, amicus, Lingua dochus utraque: cuijus unum est, Sed magnum vitium quod est poeta: Pullo Mævius alget in cucullo: Cocco mulio fulget Incitatus:

De Caro Medico . lxvr.

Tequiuri Caro nihil unquam: Maxime, fathfeft,
Quam quod febrespetica fecit & ille nefasSeva, nocens febris faitem quartana faiffes:
Servari medico debuti illa fuo.

Ad Macram. Ixvr.

Bis littoreas, Macer, Salonas:
thir rara fides, amorque recti,
Et secum comitem trahet pudorem:
Semper pauperior redit potestas.
Fælix auriseræ colone terræ:
Rectorem vacuo sinn remittes.,
Optabisque moras, & exeuntem
Udo Dalmata gaudio sequeris.
Nos Celtas, Macer, & truces Iberos
Cum desiderio vai petemus.
Sed quæcunque tamen feretur illinc
Piscosi calamo Tagi notata:
Macrum pagina nostra nominabit.

Sic inter veteres legar Poetas, Nec multos mihi præferas priores; Uno fed tibi sim minor Catullo.

De Torquato, & Oracilio . Ixvii.

A D lapidem Torquatus habet prætoria quartum,
Ad quartum breve rus emit Otacilius .
Torquatus nitidas vário de marmore thermas
Extruxit : cucumam fecit Otacilius .

Extrusit: cucumam fecit Otacilius.
Dispositi Daphnona sino Torquatus in agro:
Castaneas centum sevit Otacilius.
Consule Torquato vici snit ille magister.
Nec minor in tanto visus honore sibi.

Grandis ut exiguan bos ranam raperat olim, Sic puto, Torquatus rampet Otacilium. De Erote. | kix.

D Lorat Eros, quoties maculose pocula myrthæ Inspicit, ant lances, nobiliusve citrum. Et genitus into ducit de petetore, quod non Tota miser coomat Septa, feratque domum. Quan multi faciunt, quod Eros, sed lumine sicco ! Pars major lachrymas ridet, & intus habet.

Ad Gallum. 1xx.

I quid noftra tuis adicit vexatio rebus.

Mane, vel & media nofte togatus ero;

Stridente que feram flatus Aquilonis iniqui.,

Et patiar nimbos, excipiamque nives.

Sed fi non fias quadrante beatior uno,
Per gemitus nostros, ingenua que cruces:
Parce precor latfo, y anno que remitte labores,
Qui tibi non profunt, & mihi, Galle, nocentAd Marinum. laxx.

Aros colligis hine, & hine capillos, Et latum nitidæ, Marine, calvæ, Campum temporibus tegis comatis: Sed moti redeunt jubente vento, Redduntuque fibi, caputque nudum. Cirris grandibus hine, & inde cingunt, Inter Splendophorum, Thelefphorumque Cida

Cidæ stare putabis Hermeroten. Vis tu simplicius senem sateri, Ut tandem videaris unus este? Tonsor jam reliquos metat capillos. Calvo turpius est nihil comato. De. Afro. . . laxxxx.

M Iraris, quare dormitum non eat Afer ?
Ille fludet cum quo, Caciliane, vides.
De Ladorte Naura. laxuri.
Am fenior Ladon Tiberina nauta carina
Proxima dilectis rura paravit aquis.
Qua cum sepe vagus premeret torrearibus undis
Tybris, è niberno. rumperet. avas lacu.
Emeritam puppim ripa quas flabat in alta,
Implevit faxis, oppolarique vadis.
Sic nimias avertit aquas, quis credere posses?

Auxilium domino mersa carina tulit.

De Nazali Restituti: lxxxv.

Ctobres, age fentiat Kalendas Facundi pia Roma Restieuti. Linguis omnibus , & favere votis -Natalem colimus, tacete lites. Abfit cereus aridi clientis. Et vani triplices , brevefque mappa. Expectent gelidi jocus Decembris . Certent moneribus beatiores ; . Agrippæ tumidus negotiator Cadmi municipes ferat lacernas. Pugnorum reus , ebriæque noctis Conatoria mittat advocato ... Mirator veterum fenex avorum Donet Phidiaci torenma colie . . Venator leporem , colonus hoedum , ... Si mittit fuz quifque : quid poetam-Miffurum tibi , Reftitute , credis?

## LIBER X.

199

Ad Cottam laxy.

Mnes perqueris Pratorum, Cotta, locellos;
Accipis, & ceras: officiolus homo es.

De Statua Junonis, ad Polycletum.

De Statua Junonis, ad Polycletum -

Uno laber; Polyclete, tuus, & gloria fælix, Phidiacæ cuperent quam meruiffe manus. Ore nitet tanto, quanto superaffet in Ida Judice convidas non dubitante deas. Junonem, Polyclete, suam miss frater amaret, Jusonem poterat, frater amaret turm.

Uid vellis vetulum. Ligellam. hxv11.

Quid bosti cineres tui lacestis?
Tales munditied decent puellas:
Mam tu jam nee aunus potes videri
Istud, crede mihi, Ligella, bellè
Non mater facit Hedoris, sed uxor
Erras, si tibi vultus hie videtur,
Ad quem lux sua pertinere destre,
Quare si pudor est, Ligella, nosi
Barbam. vellere mortuo leoni.

Ad Mariam. lxxxIII.

Ari quieta cultor, & comes vitamentalistico de la quocive prisca gloriatur. Attina ;
Has tibi gemellas barbari decus. Puci.
Commendo pinus, ilicesque Faunorum, Et semidosta villici manu structas.
Tonantis aras, horriscique Sylvani, Quas tinxit agui sepè sanguis, aut hoedi, Dominamque sancti Virginem Deam templi, Et quem sororis hospitem vides caste, Martem mearum principem Kalendarun; Et delicate laureum nemus Florz, Hoc omne agelli mite parvuli numen Seu tu cruore, sivè thure piacabis; Ubicumque vester Martailis est, dices:
Hec, ecce, mecum dextera litat vobis

Absens sacerdos, vos putate præsentem Et date duobus, quidquid alter optarie. Ad Clementem . lxxxx.

S I prior Euganeas Clemeus, Heliconis in oras, Pictaque pampineis videris arva jugis: Perfer Atchine nondum vulgata Sabine Carmina, purputea sed modo culta toga. Ut rosa delectar, metitur que pollice primo :

Sic nova, nec mento fordida charta juvat.

Munufe alum. Pomorum. Ikux.

Non mea Maffyllus fervit pomaria ferpens;

Regius Alcioni nec mihi fervit ager:

Sed Nomemana securus germinat hortus Arbore, necsurem plumbea mala timent. Hæcigiture, media quæ sunt mihi nata Subura, Mittimus autumni cerea poma mei.

Ad Avitum . IxxxI.

Epe loquar nimiü gentes quod, Avite, remotas Miraris, Latia factus in urbe feuex. Auriferumque Tagum fitiam, patriumque Salonem, Etrepetam faturæ fordida rura cafæ.

Illa placet tellus, in qua res pasva beatum Me facit, & tenues luxuriantur opes. Pascitur hic, ibi pascit ager: tepet igne maligno

Hic focus, ingenti lumine lucet ibi. Hic pretiola fames, conturbatorque macellus,

Mensa ibi divitiis ruris operta sui s Quatuor hicæstate togæ, pluresve teruatur: Autumnis ibi me quatuor una tegit 1, cole nunc reges: quicquid non præstat, amicus, Cum. præstare tibi posit, Avite, locus.

De Numa. IxxxII.
Dum levis artinta ftraitur libteina papyre,
Dum myrtham, & cafaw febilis uxor emitJam ferobe, jam lecto, jani pollinctore parato,

De Figura Socratis. LXXXIII.

I Romana forent hæc Socratis ora, fuiffent s.
Julius in Saryris qualla Rufus habet.
In Commiscencem versus opers so use use various of the commiscencem versus opers so use various versus use mices?
Quid dule, notiris versus vulpes,
Aquilisque similes facere noctuas quaris?
Habeas licebit alterum pedem Ladæ,
Inepre, frustra crust ligneo curres.

De Capitolino. Ixxxv.

Lyfio redeat fi forte remifits abagro
Ille fuo fælix Cæfare Galbavetus:
Qui Capitollinum parlier, Galbamque jocantes
Audierit; dicet, ruftice Galba, tace.

Ad Bilbittanos (uor manicipes ... IXXXVI.

M Unicipes augusta mihi quos Bilbilis acri

Monte creat, rapidis quem Salo cingit aquis:
Ecquid læta juvat vestri vos gloria vatis?

Nam decus, & nomen, famaque vestra sumus. Nec sua plus debet tenui Verona Catullo, Meque vesit dici non minus illa suum.

Quatuor accessit tricesima messibus 282s. Ut sine me Cereri rustica liba datis Mænia dum colimus dominæ pulcherrima Romæ,

Mutavere meas Itala regna comas.

Excipitis reducem placida fi menre, venimus:

Afpera fi geritis corda, redire licet.

Nostro comes, i, libelle Flavo,
Longum per mare, sed faventis undust
Et cursu facili, utisque ventis undust
Et cursu facili utisque ventis undust
Et cursu facili utisque ventis undust
Et cursu facili utisque facili utis

Triginta mihi, quattiorque visos
Ipsa protinus à via salutes:
Et nostrum admoneas subinde Plavum;
Jucundos mihi, net laborioses
Secessus spatio paret salubri,
Qui pigrum faciant tuum parentem,
Hace sun: jam tumidus vocat magister,
Castigatque moras, & aura portum
Laxavir melior, vale libelle.
Navem, scis puto, non moratur unus.

# AN AN AN AN AN AN

M. VAL. MARTIALIS

# EPIGRAMMATON.

Ad Librum fuum . 1.

Outus findone non quotidian ?
Nunquid Parthenium videre ? certe;
Vadas, & redeas inevolutus,
Libros non legit ille , fed libellos:
Nec munis vacat, aut fuis vacaret:
Ecquid te fatis æftimas beatum,
Contingunt tibl fi manus minores?
Vicini pete porticum Quirini.
Turbam non habet otiofiorem
Pompejius, vel Agenoris Puella,
Vel primæ dominus levis caritia.
Sunt illine duo prefey qui revolvant
Noftrarum tineas ineptrarum
Noftrarum tineas ineptrarum
Sed cum sponso, fabulæque lasta
Te Scorpe fuerint, & Incitato

Ad Lectores . ...

T Rifte supercilium, durique severa Catonis Frons, & aratoris silia Fabricii Et personati fastus, & regula morum,

Quicquid; & in tenebris non sumus: ite foras Clamant ecce mei, io Saturnalia, versus:

Et libet , & fub te præside , Nerva , licet .

Ad Eosdem . 111.

Ectores tetrici salebrosum ediscite Santram.
Nil mihi vobiscum est: isto liber meus est.
De suis libellis. 1v.

On Urbana, mea, tantum Pimpleide gaudent Otia; nec yaquis auribus ifta damus. Sed meus in Geticié ad Martia figna pruinis A rigido teritur, centurione liber...

Dicitur & nostros cantare Britannia versus:.

Quid prodek? nescit, sacculus ista meus.

At quam victuras poteramus pangere chartas , Quantaque Pieria prælia flare tuba ; Cum pia reddiderint Augustum numina terris ,

Et Mæcenatem si mihi Roma daret?

Recatur Deas pro Nerva Trajana. v.

SAra, Laresig: Phrygum, quo; Trojæ maluit hæres
Qu'am rapere. ariuras Laomedontis opes;

Scripius & aterno nunc peimum Jupiter aura,
Et foror, & fummi filia tota paeris
Et qui purpureis jam tertia nomina faftis,

Jane refers Nervæ : vos precor ore pie .

Hunc omnes fervate, ducem , fervate, Senatum :

Moribus hic vivat principis , ille fuis .

In laudem Nerve Trajani. vi.

Anta tibi et redirreverentia, Cafar, & equi,
Quanta Nume fineraried Numa pauper eratArdua res hac est, opibus non tradere mores,
Et cum tot Cresos viceris, esse Numany.

Ad Eundem, vii.

S I redeant veteres, ingentia nomina, patrese Elysium liceat si vacuare nemus:

Te volet invictus pro libertate Camillus . Aurum Fabricius, te tribuente, volet Te Duce gaudebit Brutus, tibi Sylla cruentus Imperium tradet, cum pofiturus erit. Et te privato cum Cafare Magnus amabit:

Donabit totas & tibi Craffus opes . Ipfe queque infernis revocatus Ditis ab umbris .

Si Cato reddatur, Cafarianus erit . Ad Romani. vili.

Netis falciferi fenis diebus, Regnator quibus imperat fritillus Verin ludere non laboriofo Permittis, puto, pileata Roma. Rififti: licet ergo , nec vetamur . Pallentes procul hinc abite cura; Quicquid venerit obvium , loquamur , Morofa fine cogitatione. Misce dimidios , puer , trientes , Quales Pythagoras dabat Neroni. Mifce Dindyme ; fed frequentiores. Poffum nil ego fobrius : bibenti Succurrent mibi quindecim poete, Da nunc basia, sed Catulliana. Que fi tot fuerint , quot ille dixit , Donabo tibi pafferem Catulli .

De Statua Memoris.

C Larus fronde Jovis, Romani fama cothurni, Spirat Apellea redditus arte Memor. De Turno. x.

Ontulit ad fatyras ingentia pectora Turnus: Cur non ad Memoris carmina ? frater erat?

Ad puerum fuum . XI. Olle, puer, calices, repidique toreumata Nili, Et mihi tecura pocula trade, manu. Trita patrum labris, & tonfo pura minifiro : Antiquus menfis reftituatur honor .

In Zoilum . MII. Dum matrem nemo desili Zoile , detur ; Dum matrem nemo det tibi , nemo patrem . Epitaphium Paridis. XIII.

Uifquis Flaminiam teris viator . Noli nobile præterire marmor : Urbis delitiæ, falefque Nili . Ars , & gratia., lufus , & voluptas. Romani decus, & dolor theatri, Hoc funt condita', quo Paris , fepulchro. De Colozo . xiv.

F Æredes , nolite brevem fepelire colonum ; H Nam terra est illi , quantulacunque, gravis . De libro suo ad Apollinarem . xv.

Une charte mihi , quas Catonis uxor ... SEt quas horribiles legant Sabina. Hic totus volo rideat libellus ; Et fit fanctior omnibus libellis . Qui vino madeat , nec erubescat Pingui fordidus affe Cosmiano; Nec verfus tamen: effe tu memento Saturnalitios, Apollinaris, Mores namque habet hic meus libellus .

Ad Sabinum . XVI. ... T On omnis nostri ridens est pagina libri; Invenies , & quod', torve Sabine , legas . In-Lupant. xvii.

Onasti , Lupe , rus sub urbe nobis ; Sed rus est mihi majus in fenestra ... Rus hoc dicere , rus potes vocare ? In quo ruta facit nemus Diana, .... Argutæ tegit ala quod cicadæ, Quod formica die comedir uno Claufæ cui folium rofæ corona eft :-In quo non magis invenitur herba, Quam cofti follum , piperve crudum ; In quo nec cucumis jacere rectus . ... Nec ferpens habitare tota poffit.

Eru-

Erucam male paleit hortus uniam, Consimpto, moritur enles, falido; Consimpto, moritur enles, falido; Et talpa et mish fosfor, a tque arator. Non boletus hiare, non marifea Ridere, aut violas patere possume; Fines mus populatur, & colono, Tanquam sus Caledonius; timetur: Et sublata volautis ungue Procnes In nido seges eth hirundanino: Vix implet cochleam perada messis: Et mustum nuce condimus picata Errafii, Lupe; littera sed una: Nam, quo tempore prædium dedissi; Mallem, tu misis pandium dedissis.

Uzris, cur nolim te ducere, Galla? diserta es ...
Sæpè solæcismum, dum bibo, lèngua facit .

Ad Labullum .

N. N. ...

Um te profequor, & domum reduco, Aurem dum tibi præße garrient : Er quicqu'd loqueris, fæcique laudo : Quot versus poterant, Laballe, nasci ! Hoc dannum tibi nouvidetur esse, si quid Roma legie, requirit hospes, Non deridet Eques, tenet. Senator, Laudat Caussidicus, Poeta carpit, Propter te perit? Hoc, Labulle, verum est Hoc quisquam ferat, ut tibi tuorum; sit major aumeruscogathorum; Librorum mihi sit minor meorum? Triginta propé jam diebus una est. Nobis pagina vix peradas : sic ft.

In Zoilum. xx.

S male Caussidicis, & dicis olere Poetis;
Sed detractori, Zoile, pejus oler.

Cum conare domi poeta non vult .

207

In Cecilium . xxx. A Trens Cacilius cucurbitarum, Sic illas, quali filios Thyesta, In partos lacerar, fecatque mille, Guffu protinus has edes in ipfo. Has prima feret , alterave come . Has coena tibi tertia reponen. Hine feras epidipnidas parabie: Hinc piftor fatuas facit placentar: Hinc & multiplices ftruit tabellas Et notas caryotidas theatris :-Hinc exit varium coco minutal; Ut leutem positam , fabamque credas: Boletos imitatur , & bolletos . . . . Et caudam cibii, brevefque menas: Hine cellarius experitur artes, Ut condat vario vafer fapore In rutæ follium Capelliana . Sic implet gabatas , paropfidafque : . . . . Et leves feutulas cavafque lances . Hoc lausum vocat , hoc putat venuftum , Unum ponere ferculis tot affem . In Neftorem .: XXI L.

Eo toga, nec focus est, necerimis cimica lestas, Nec tibi de bibula farta, patude teges.

Nec puer, aut fenior, nulla est ancillar, nec infans, Nec fera, nec elavis y nec canisa, atque calin.

Tuamen affessas, Nesses, dici, atque videri, Paupers, Scin populo quaries habere locanis.

Mentiris, vanoque tibi blandiris honore,
Non est anomares. Nesses, dicinara cibil.

Non est paupures, Nestor, habere nihil.

De Prasino. XXXX;

Apius ad Palmam Prasinus, post sau Nesonis,
Pervenit; se vistor pramia plura refert.

I nunc tivor edax, die te cessis Nesoni;

#### VAL MRAT.

De Apro. XXIV.

Des emit Aper, sed quas nec nostua veller Esse sus; adeo nigra, vesusque casa est. Vicinus illa nicidus Maro possidet hortos, Cænabit bellè, non habitabit Aper, Af Febullum. xxv.

I Gnotos mihi cum voces trecentos,, Quare non veniam vocatus à te:-Miraris, quererique, litigafque... Solus cono, Fabulle, non lib-ner.

De Cajo Julio Proculo. xxvi.

Ajus hanc lucem gemma mihi Julius alba
Signat, 10., vois redditus, ecce, meis..
Desperasse juvat, veluri jam rupta sororum.
Fila; minus gaudent qui timuere nihil
Hypne, quid expestas piger? immortale Falernum.

Funde; senem poscunt talia vota cadum. Quincunces, & sex cyathos, bessenque bibamus. Cajus ut siat, Julius, & Proculus.

In Zoilum., XXVII.

Z Oile, quid tota gemmam præcingere, libra.

Annulus ifte tuis fuerat modo cruribus aptus;

Non cadem digitis pondera conveniunt.

De Mulione furdo ad Autlum. xxviat.

Multione furdo ad Austum. XXXIII.

MUlio viginti venti modo milibus, Auste,
In Charidemum. XXIX.

Ulnarum sueras motor, Charideme, mearum,

Et pueri custos, astiduusque comes, Jam mihi nigrescont tonsa sudaria barba, Et queritur labris puncha catella meis. Sed tibi non crevi; te moster villicus horret, Te dispensator, te domus lpsa pavet. Luderence nobis, nec tu permittis abire e Nil mihi vis, & vis, cuncha licere tibi. Corripis, observas, quereris, suspiria ducis, Et vix à ferulis abstince ir a mangum. LIBER XI.

209

Si Tyrios simpsi cultus, unxive capillas, Exclamas; Nunquam fecerat ista pater. SE numeras nostros additista fronte trientes, Tamquam de cella sit cadus ille tua. Define; non posum libertum ferre Caronem este Esse virum jam me, res probat ipsa tipsa ti

De Amynta ad Ligdum. xxx.

Ndulget pecori niminm dum passor Amyntas, Et gaudet sama; luxuriaque gregis; Cedentes oneti ramos, sylvamque suemtem Vicit, concustasiple secutus opes. Triste nemus diræ vetuit superesse rapinæ,

Damnavique rogis noxia ligna pater.
Pingues, Lygde, sues habeat vicinus Jolas;
Te satis est nobis annumerare pecus.
In Cecilianum. XXXI.

V Ivida cum poscas epigrammata, mortua ponis Lemmata; quid sieri, Cæciliane potest? Mella jubes Hyblma cibi, vel Hymertia nasci, Et hyma Cecropiæ Corsica ponis api? Ad Senem orbum. XXXII.

Rbus es, & locuples, & Bruto Consule natus, Esse tibi veras credis amicicias. Sunt veræ, sed quas juvenis, quas pauper habebas : Qui novus est, mortem diligit ille tuam.

De Silio XXXIIII.

Silius hae magni celebrat monumenta Maronia ,
Jugera facundi qui Ciceronis habet.
Hæredem , dominumqua fiti tumulique , larifque
Non altum mallet , nec Maro , nec Cicero.
De Eedem . XXXIII.

Am prope deservos incres, & sancia Maronis
Nomina qui coleret pauper, & mus esat.
Silius Arpino tandem succurrit ageilo,
Silius & vatem, non minor ipse tulit.

Ad Julium Cerealem . xxxv.

OEnabis belle, Juli Cerealis apud me ;
Conditio est mellor si tibi nulla, veni .
Olla-

Octavam poteris fervater layabimur una : Scis , quam fint Stephani balnea junta mihr . Prima tibi dabitur ventri lactuca movendo

Utilis, & portis fila refecta futs.
Moxyetus, & tenni major cordylla lacerto,
Sed quare cun ross frontibus ova tegant.
Sed quare con ross frontibus a facilità favilla :

Altera non decront tenui versata fayilla;

Es Vejabrens massa recocta foco;

Er quæ Picenum senserunt frigus olivæ,

Er que Picenum fenferunt trigus olive; Haccatts: in gufus: catera noffe cupis; Mentiar, ut venias; pifices; conchylias; funen Et corrisifacuras; atque paludis aves! Que noc Stella folet rata infi ponere crena;

Que nec Stella folet rata min pone cella,
Plus ego polliceor, nil rècitabo tibi Iple tuos nobis relegas licèt usque Gigantas,
Rura vel etenno provinta. Virgilio.

De Claudia Rufina. XXXVI.

Laudia cæruleis cum dit Rufina- Britannis
Edita, cur Latia pectora gentis habet l
Quale deens formæt Romanam credere mattesItalides poffune, Arthides effektism.
Dibenes; qued fancte peperitifæcunda marito d
Quod forera generos, quedque pueda nurus s
Sic placeat fuperis; ut conjuge gaudeat uno,

Et semper natis gaudeat illa tribus .

In Zoilum . XXXVII -

Nguenta, & caías, & cleistem finera myrtha Thuraque de medio femicremata rogo : Et que de Srygio rapuilit cinnama lecto, Improbe de tarpi, Zolle, redde finu. A pedibus didicere manus peccare proteiva. Non mitror finem, qui fugicivis erat,

Ne create optat of the color of

Di-

## LIBER XI. 211

Dicat prægnantem tua fe Cofconia tantum, Pallidior fiet jam pariegte Lupus. At tu confilio yidearis ut ufus amici, Sicmorere, ut faltum te putet effe patrem,

In Cheremonen. XXXIX.

O'Uod nimium laudas, Cheremiö Stoice, mortem:
Vis animum mires, suspicianque tuum
Hanc tibi virtutem fracha facit urceus ansa.

Visanimum mirer, sufpicianique tuum. Hanc tibi virtutem frasla facit urceus ansa, c. Et tristis nullo qui tepet igne focus. Et teges, & cimex, & nudi sponda grabatica.

Er brevis, atque eadem noite, adleque toga.

O quam magnus homo es, qui face inbentis acci,
Et flipula, & nigro pane carere pores!

Leuconicis, agedum, tumeat tibiouleita lanis, Constringatque tuos purpura, texta toros. O quam tu cupies ter vivere Nestoris annos:

Et nihil ex ulla perdere luce voles!

Rebus in angustis, facile est, contemnere vitam,

Fortiter ille facit, qui miler effe porest.

Ad Severum. xi.

M Iraris, docto quod carmina mitto Severo, Ad cœnam cum te, docte Sovere, vocem ? Jupiter ambroús fatur est, & nedare vivit:
Nos tamen esta, Jovi thura, merumque damus.
Omnia cum tibi fint. dono concessa deorum.
Si quod habes, non vis, ergo quid accipies.

De Charino, xlt.

Senos Charinos omnibus, digitis gerit,
Nec noste ponit annulos:
Nec cum lavatur: caussa que str, quertis s.
Dadyliothecam non habet.

In Julium. ktr...

S Excent icenant à te., Justine vocati
Lucis ad officium, quar tibi prima fuit.
Inter quos, memini, non ultimus esse folebama.
Nec locus hie nobis invidiosis erat.
Postera sed selem reddis, solemnia mensa:

Sexcentis hodie, cras mihi natus eris

In Vacerram. klvii.

T delator es, & calamniator:

Et fraudator es, & negotiator;

Et flipatores, & lanifla miror,

Quare non habeas Vacerra aummos.

In Manonem. xlv.

Is mini das vivus, dicis, post fata daturum.

Si non es flutus, fcis, Maro, quid cupiam.

Ad Mathonem. xlv.

P Arva rogas magnos; sed non dant hæc quoq; ma-Ut pudeat lessus te, Matho, magna roga (gni-Epitaphium cants Lydie.

A Mphitheatrales inter nutrita magistros Venatrix, sylvis aspera, blanda domi; Lydia dicebar, domino ssidisma dextræ; Qui non Erigones mallet habere canem: Nec qui Dishaa Cephalum de gente secutus, Lustine nazirer veint ad aftra des.

Luciferæ pariter venit ad aftra dez. Non me longa dies, nec inutilis abstulit ztas, Qualla Dulichio fata fuere cani

Fulmineo spuniantis apri sum dente perempta, Quantus erat Calydon, aut Erymanthe tuus. Nec queror, infernas quamyis citò rapta sub umbras.

Non potui fato nobiliore mori.
Ad Petum. alvit.

Olvere, Paste, decem tibi me festertia cogist Perdiderit quoniam Bucco ducenta tibi Ne noceant, oro, mihi non-mea crimina, tu, qui Bis centena potes perdere, perde decenu

In Vacerram . xivita.

I N omnibus Vacerra quod conclavibus.
Confumit horas, & die tota fedet;
Conaturit Vacerra, non dormiturit.

Ad Petum. xlix.

A D primum decima lapidem quòd venimus hora
Arguinne lentæcrimine pigritiæ.

Non

LIBER XI.

Non eft ifta quidem, non eft mea, fed tua culpa Mififti mulas qui mihi , Pæte , tuas. De Bajis ad Flaccum. 1.

Irtus beatæ gentis aureum Bajas. Bajas Superbæ blanda dona Naturæ .

Ut mille laudem , Flacce , verfibus Bajas , L'audabo dignè non fatis tamen Bajas. Sed Martialem malo , Flacce , quam Bajas : Optare utrumque pariter ; improbi vetum eft : Quod fi deorum munere hoc tibi detur; Quid gaudiorum eft , Martialis , & Bajæ ?

- De Philoftrato , ad Nymphas . 11. Sinveffanis conviva Philoftratus undis Conductum repetens , noche jubente , larem , Penè imitatus obit fævis Elpenora fatis

Præceps per longos dum ruit usque gradus : Non effet , Nymphæ , tam magna pericula paffus ,

Si potius vestras ille bibiffet aquas: In Sofibianum . 111.

TEmo habitat gratis, nisi dives & orbus apudite-Nemo domum pluris, Sosibiane, locat-Ad Antiochum tonforem . Ittr.

O'i nondu Stygias descendere quærit ad undas, Tonsorem fugiat, st sapit, Antiochum. Alba minus fævis lacerantur brachia cultris, Cum furit ad Phrygios enthea turba modos.

Mitior implicitas Alcon fecat enterocelas, Fractaque fabrili dedolat offa manu .

Tondeat hic inopes Cynicos , & Stoica menta , Collaque pulverea nudet equina juba. Hic miferum Scythica fub rupe Promethea radat;

Carnificem nudo pectore pascat avem . Ad Matrem fugiet Penthens, ad Mænadas Orpheus, Antiochi tantum barbara tela fonent .

Hæc quæcunque meo numeratis stigmata mento, In vetuli picta qualia fronte fedent :

Non iracundis fecit gravis unguibus uxor : 🤾

Antiochi ferum eft, & scelesata manus . ...

Unus de cunstis animalibus hircus habet cor: Barbatus vivit, ne ferat Antiochum. In Zoilum. 11v.

S Idere percussa est subito cibi : Zoile , lingna , Dum lædis samam : Zoile , nunc sapies . In Parthenopeum . lv.

Eniat it fauces medicus, quas aspera vexat Mella dari, nncleosque jubet, dulcesque placentas, Et quidquid pueros non suit esse truces.

At tu non cellas, totis tuffice diebus: Non est hæc tuffis, Parthenopæe: gula est . In Chrestillum.

Armina nulla probas, moli que limite currint: Sed, que per salebras, a sicaque saxa cadunt-Et tibi Maconio res carmine major habetur. Luceilei columella heir st tu' Metrophan' est.

Attonitusque legis, serrai frugiferai.
Accius, & quicquid Pacuvinsque vonunt.
Vis imiter voteres, Chrestille, tuosque poetas?
Dispercam, is seis camunaquid spiumt.

Epitaphium Canaces.

A Olides Canace jacet hoc tumulata sepulero , Ultima cui parso septima venit hiems. Ah seelus! ah facious! properas quid stere viator: Non licet hic vitas de brevitate queri. Tristius est leisho lethi genus: horrida vultus

Abfulit, & tenero fedit in ore lues:

Ipfaque crudeles ederant ofcula morbi:

Nec data funt nighistota labella rogie.

Si tam spræcipiti suerant, ventura volatu.

Debugtant alia sata venire via.

Sed mors vocis iter proporavit cludere blandæ,

Ne-posset duras sectore lingua deas.

M Zoilum. Tviti.
M Entitur, qui te vitiosum, Zoile, dicit:
Non vitiosus homo es, Zoile, sed vitium.

.

#### LIBER XI.

De Theodoro . lix.

P lerios varis Theodori flamma penates & Abstulit . Hoc mufis, hoc tibi, Phoebe, placet? O fcelus , ò magnum facious , crimenque deorum : Non arfit pariter quod domus, & dominus. Ad Germanum . Ix.

Arcia, non Rhenus falit hic, Germane, quid VI obfias? Et puerum prohibes divitis imbre lacus ? Barbare ? non debet fubmoro cive , miniftro ,

Captivam victrix unda levare fitim. Ad Garrisum . Ixt.

/ Ittebas libram, quadrantem, Garrice, mittis : 1V1 Saltem temiffem , Garrice , folve mihi .. Ad Albium Maximum . |x14.

Lbi Maxime, fi vacas abære, fo the A Hoc tantum lege : namque , & occupatus , Et non es nimium laboriofus Transis hos quoque quatuor ? sapisti. Ad Septinianum . XIII.

Xplicitum nobis , afque ad fua cornua librum , Et quafi perlettum , Septimane , refers .

Omnia legisti : credo , scio , gaudeo , verum est . Perlegi libros fic ego quinque tuos -Ad Letterem . lxry.

Uamvis tam longo possis satur esse libello, Lector, adhue a me disticha pauca petis : Sed Lupus ufuram , puerique diaria posount ; Lestor folye . Taces , diffimulafque ? vale .

# M. VAL. MARTIALIS

# EPIGRAM MATON,

LIBER DUODECHMUS.

Val. Martialis Prifco fuo S.

CIO me patrocinium debere contumaciffime S triennii desidia : que absolvenda non effet inter illas quoque occupationes urbicas , quibus facilius confequimur , ut molefti potius , quam officiosi effe videamur : ne dum in hac provinciali folitudine ; ubi nifi etiam intemperanter fludeamus , to fine folatio , & fine exeufatione feceffimus . Accipe ergo rationem ; in qua hoc maximum , & primum eft , quod ciwitatis aures , quibus affueveram ; quero , to videor mihi in aliene foro litigare . Si quid eft enim in libellis meis , quod placeat , di-Stavit auditor . Illam judiciorum subtilitatem., illud. materiarunt ingenium, bibliothecas, theatra, conventus, in quibus ftudere fe voluptates, non fentiunt ; ad funimam omnium , ea , que delicate reliquimus , quafi de-Stituti , desideramus . Accedit his municipalium rubigo dentium , & judicii loco livor , & unus, aut alter mali, in pufillo loco multi, adversus quos difficile est babere quotidie bonum stomachum. Ne mireris igitur abjecta ab indignante, que à gestiente fieri solehant. Ne quid tamen , & advenienti tibi ab urbe , & exigenti negarem, ( cui non refero gratiam , fi tantum ea presto , que posim , ) imperavi mihi , quod indulgere consueveram , & studui pancifpaucissimis diebus, ut familiarissimas mibi au-

res tuas exciperemad ventoria (fina) Tu. velim ifia, que tantam apud te non perielitantur, diligenter estimare, & excutere non graverit, de quod tibi difficilimum est, de ungis nostris judices nitore seposito, ne Romam, si tra decreveris, non Hispaniensem librum mittamus, sed Hispanium,

Ad Eundem.

R Etia dum cessane, lattatoresque Moloss. Et, mon invento sylva quiescie; apro. Oria, Psisse, brevi poteris donare libello: Hora necessiva est, nec tibis tota perie.

Ad succarnina. 11.

Uz modò littoreos ibatis carmina Pyrgos, Ite sacra, jam non pulverulenta via est Ad Librum suum. III.

A D populos mirti qui nuper ab urbe folebas, Bis, to, Romam nunc, peregrine liber; Auriferi de gente Tagi, Tetricique Salonis i Dat patrios manes, quæ milhi terra potens.

Non tamen hospes eris, nec jam potes advena dici, Cujus habet fratres tot domus una Remi.

Reddita Pjerio finit ubi templa templi Reddita Pjerio finit ubi templa templi Reddita Pjerio finit ubi templa thoro. Vel, fi malneris, prima gradiere Sabura;

Atria funt illie Confulis alta mei ...
Laurigeros habitat facundus Stella penates ,

Clarus Hyanteæ Stella siritor aque, Fons ibi Castalius vitreo torrente superbit, Unde novem dominas sæpe bibisse ferunt.

Alle dabit popalo, patribusque, equitique legendum.
Nec nimium siccis perleget ipse genis.

Quid titulum poscis? versus duo, tresve legantur, Clamabint omnes te, liber, esse meum.

Ad Priscum Terentium. 1v.

Und Flacco, Varioque fuit, summoque Maroni Maccenas atavis segibus ortus eques

Gentibus, & populis horte mihi, Prifee Terenti, Fama fuiffe loquax, chartaque dicet anus. Tu facis ingenium et u., frique poffe videmur: Tu das ingenium munera pigritis.

Ad Cafarens v.

Ougior undecimi nobis, decimique libelli ,
Arthaus labor eft , & preve rafic opus.

Arthus labor ett, & breve raht opus.
Plura legant vacui, quibus otia tuta dedifit!
Hæc lege tu Cæfar, forfan & illa leges.
In Commendationem Nerve. vt.

Ontigit Aufonie procerom mitssimus aules
Nerva, licer roto num Helicone frui.
Retta Fides, hilarie Clementia, cauta Potestas
Jam redeunt, longi terga dedere metus.
Hoc populi, generque tua, pia Roma precantus.
Dux tibi fit semper talis, de tife diu.
Matte animi, quem ratus habet, norumique tuorum,
Quos Numa, quos hilaris posser habete Cato.
Largiri, prassitate, breves extendere centus,
Et dare, qua faciles vivi ributer Dei.
Nuncateet, de fai generale un fab principe duro.
Temperaturgue masser autore este homus.

Toto vertice quot gerit capillos,
Amos fi tot habet Lygia, trina est:
In commendationem Trajant: viii.

The commendationem Trajani: vii Teranum Dea, gentumque Roma; Cul par est nishi, et nishi secundum, Trajani modo letta cum situiros Tot per secula computante annos, Et fortem, juvenenque, Martrumque In tanto duce militani viderer, Diski preside glorosa rali; Parchorum proceser, ducesque Serum, Traces, Sauromatæ, Gete, Britanni, Possum ostendere Casarem: venite.

L I B E R XII. 219

Ad Cafarem. 1x.

P Alma regit nostros, mitissime Castar, Iberos,
Et placido frujur pax peregrina jugo.
Ergo agimus lati tanto pro munere grates:
Missis mores in loca nostra tuos.

De Africano. x.

H. Abet Africanus millies, & tamen captate.

Fortuna multis dat asimis: facts multi.

Mistis Librum and Parthenjum. xr.

P. Arthenio dic., Mufa, tuo, noftroque falucent.,

Nam quis ab Aquio largina amnelabilit.

Cujus Pymplaco Jyra clarior exit. ab antro?

Quem plus Pierio de. grege Phabus (amat?

Et fi forte., fed hoc vix, ett fperare., vacabit:

Tradat ut ipfe duci carmina noftra., roga.

Tradatut ipse duci carmina nostra, roga.
Quatuor & tanum timidunque, brevemque libella
Commedent verbis; hunc tua Roma legit.

In Post humum. XII.

O Maia promittis, cum tota nocte bibliti.

Mane nihil præstas: Posthume, mane bibe.

Ad Austum. xiii.

G Enus, Aucte, Jucri divites habent iram, Odiffe quam donare, vilius constat.

Ad Prifcum. 143.

Prifce, nec in lepace tam violentus eas.

Sape fatisfecte prada venator. & acri
Decidit excellis, nec rediturus equo.

Infidias & campus habet: nec fossa, nec aggér, Nec sint saxa licet, fallere plana solent. Non deerunt qui tanta tibi spectacula præstent:

Invidia fati sed leviore radent. Si te delectant animola pericula , Thoseis, ( Purior est virtus , ) insidiemun apris. Quid te frena juvant temeraria ! fapius illis.

Prisce, datum est equitem rompere, quani lepore.

Ulcquid Parthada nitebataula,
Donatum ed oculis, delique moltris,
Miratur Seythicas virentis auri
Flammas Jupiter, & finnet fuperbus
Regis deliudia, gravefque luxus,
Hae funt, quue Phrygium decent Tonantem:
Hae funt, quue Phrygium decent Ministrum:
Onnes cum Jove nunc sumus beati;
At nuper (pudet! ah pudet fateri)
Onnes cum Jove pauperes eramus

Uare tam multis à te, Lentine, diebus
O Uare tam multis à te, Lentine, diebus
Gestatur tecum sella, partierque lavatur;
Comat boletos, ostera, sumera, aprun.
Ebria Serino sit sepe, & sepe Falerno:
Nec niss per niveam Cacobà potat aquam
Circumsula rosse, & nigra recumbit amomo,

Dormit & in pluma, purpureon amono,
Dormit & in pluma, purpureon cono.
Cum fit tam pulchtè; cum sambenè vivat apud se
Ad Damam portus; vis, cui febris cat?

Ad Faveralem. xvii

Dunt un forfitan inquietus erras
Clamofa, Juvenalis, in Subura,
Aut. collem domina teris Diang:
Dum per limina te potentiorum
Sudatrix toga ventilat, vanumque
Major Coelius, & minor fatigant:
Me multos repetita post Decembres
Accept: mea, rosticumque fecit
Auro Bilbilis, & superba ferro;
Hic pigri colimus labore dulci
Boterdum, Plazeamque (Cetifieris
Hac funt nomina crassiora terris:)
lugenti fruor; improboane somno,
Quemace, certia saper umpit hora,
Et am mihi nunc repono, quicquid

#### LIBER XII

Ter denos vigilaveram per annos, 1 gnota est toga: sed datur petenti Rupta proxima vestis à cathedra: Surgentem socus excipit superbavicini strue cultus iliceti, Multa villica quem coronat olla-

De Æmilio . XVIII.

T N thermis fumit lactucas , ova , lacertum :

Et cenare foris se negat Emilius.

Ad Fabullum de Themisone. XIX.

Uare non habeat, Fabulle, quæris,

O Uzorem Themison? amat quietem.

Ad Marcellam. xx.

M Unicipem rigidi, quis te Marcella, Salonis, Er genitam noftri quis pute et sele locis? Tam rarum, tam dulce sapis: Pallatsa dicent, Audiceint si te vel semel, esse subra, Nulla neci ni media certabit nata Subura,

Nec Capitolini collis alumna tibi . Nec citò ridebit peregrini gloria partus ;

Romanam deceat quam magis esse nurum. Tu desiderium dominæ mihi mitius utbis Esse jubes; Romam tu mihi sola facis. De Philenide. xxx.

Uam fit lufca Philanis intecenter, Vis dicam tibi breviter, Fabulle? Effet caeca decention Philanis XXII.

Dentibus, acq; conis (nec ce pudet) uteris emptis.

Ad Juseneum de Covino (Livia).

O Jucunda, Covine, folitudo,
Carinca magis, effedoque gratum
Facundi mihi munus Ediani.

Hie mecum licet, hie, Juvence, quidquid
In buccam this venerit, Jouantis.

In buccam tibi venerit, loquaris, Non vector Lybici niger caballi, Succinctus, neque curfor antecedit.

Nufquam est mulio: mannuli tacebunt:
O si conscius esset hic Avitas!
Aurem non ego tertiam timerem:
Totus, quam bene sic dies abiret.
In Thelesmom. xxxv.

Um rogo re mimos fine pignore: Non habco, imlden, fi pro me fponder agellus, habes. Quod mihl' mon credits veteri. Thelefine, fodali, Credis colliculis, arboribusque meis. Erce reum Caruste detuilt: adfit agellus, Extilit. comitem quarris? agellus eat.

In Avarum anicum xxv.

Exaginta teras, cum limina mane Senator,
Effe tibi videor defidiofus eques:
Quod non'à prima difeurram luce per urbem,
Et referan laffus bafe: mille do num.
Sed tu purpureis ut des nova nomina faftis,
Aut Numidum gentes, Cappadocunive petas.
At mihi quem cogis medior abrumpere fommos;

Et maintinum ferre, parique lutum «

Quid peritur ? rupracum pes vagus exit alura ;

Lt fubrus crafta decidit imber aqua;

Nec venit ablatis clamatus verius laternis;

Accedit gelidam fervus ad auriculam.

Et rogat, ut cemės fecum Latorius; fuquite
Viginti nummis? nonego; malo famom.

Quod fit cema mihi, tibi fit provincia norees.

Et faciamus idem', nec mercamut idem
In Chinani. xxxxx.

Dete ogo fextantes, rubotas, Cinna, deunces,
Et quereris, quod non, Cinna, bibamus idem.
De Hermogene fure, ad Ponticum. xxxxx.

H Ermogenes tantus mapparum, Pontice, fur eft,
Quantus nummorum viseputo Maffa fuit
Tu licèt observes dextram, tenea que finitram,
Inveniet mappam que ratione trahat
Cervinus geli dun forbes fic halitus anguem,
Catimus altè fic rapie Iris aquas.

Nuper

LIBER XII. 223

Nuper cum Myrino peteretur missio lasso, Subdourit mappas quattuor Hermogenes. Cretatam Practor qum veller mittere mappam, Practori mappam surripit Hermogenes. Attulerat mappam nemo, dum surta rimentur,

Mantile d'menfa (urripit Hermogenes - Hec quoque fi derit : nicaios discingere lectos, Menfarumque, pedes non timet Hermogenes - Quamvis non modico-caleant/pesfacula fole; Vela reducuntur, cuna venis: Hermogenes - Festimant trepdi substitutingere carbas/manute.

Ad portum quoties paruit Hermegenes Linigeri fugiunt calvi , filtataque turba , Inter adorantes cum fletit Hermogenes . Ad conam Hermogenes mappant no attulit unqua,

A coena semper rettulit Hermogenes.

Servum fic ego laudo, non amicum .

De Horsis Marcelle Uxoris . xxxx.

H Oc nemus, hi fontes, hæc textilis umbra supini Palmitis, hac riguæ dustile sumen aquæ; Prataque nec bifero cessira rosaria. Pæsto: Quodque viret sani mense, nec alger olius;

Quaque natat clusis anguilla domestica lymphia: Quaque gerir similes, candida turris aves Munera sint domina; post. septima lustra reverso Has Marcella domos, parvaque regna dedica

Simihi Nauficae patrios concederet hortos.

Alcinoo possem dicere: malo meos.

In Vacerram . xxx.

O Juliarum dedecus Kalendarum, Vidi., Vacerra, farcinas tuas, vidi: Quas non retentas pensione pro bima. Portabat uxor rufa crinibus septem, Et cum sorget cana mater ingenti Prinias putavi notte Ditis emersas. Has tu priores friggre, & fame siccus.

Et non recenti pallidus magis buxo , Irus tuorum temporum fequebaris. Migrare clivum crederes Aricinum . Ibat tripes grabatus , & bipes menfa : Et cum Incerna, corneoque cratere, Matella curto rupta latere færebat . Foco virenti fuberat amphora cervix. Fuiffe gerres , aut inutiles mænas Odor infuavis urcei fatebatur Qualem marine mifit aura pifcine . Nec quadra deerat cafei Tolofatis, Quadrima nigri nec corona pulei, Calveque reftes , allioque , cepifque ; Nec plena turpi matris olla refina , Summeniana qua pilantur uxores , Quid quæris edes , villicosque derides , Habitare gratis , o Vacerra , cum possis ? Hæc farcinarum pompa convenit ponti.

Ad Julium Martialem. xxxx.

Riginta mini, quatuorque meffes
Tecum, fi menirol, tuere, Juli,
Quatum dulcia mixta funt amaris,
sed jucunda tamen fuere phira
Et fic-calculus omnis huc, & illuc
Diverfus, bicolorque digeratur,
Vincet candida turba nigriorem,
Si vitare telis acerba quædam,
Et trifles animi cavere morfus,
Nulli te facias nimis fodalem:
Gaudebis minus, & minus dolebis.

In Labullum. XXXII.

Thras quartier, ant duas amico,
Algentemque togam, brevemque lanam
Interdum aureolos manu repenanes.
Poffint ducere qui duas Kalendas,
Quod nemo, nifi tu, Labulle, donas;
Non es, crede mihi bonus, quid ergo?
Ut verum loquar, optimus malorum.

Pifones , Senecafque , Menimiofque , Et Crifpos mihi redde , fed priores : Fies protinus ultimus bonorum : Vis curfu , pedibufque gloriari ? Tigrim vince , levenque Passarinum . Nulla eft gloria præterire afellos.

In Nasutum. XXXIII. T Afutus nimium cupis videri .

Nasutum volo, nolo polyposum. In Sabellum . XXXIV.

Di te, quia bellus es, Sabelle: Res eft putida bellus , & Sabellus Bellum denique malo, quam Sabellum, Tabescas utinam , Sabelle , belle !

In Pontilianum. XXXV. Entiris? credo : recitas mala carmina? laudo e Cantas ? Canto : bibis ? Pontiliane , bibo . Ructas? diffimulo : gemma vis ludere ? vincor Res una eft , fine me quam facis , & raceo. Nil tamen omnino præstas mihi : mortuus, inquis,

Accipiam bene te: nil volo, fed morere ... In Tuccam. XXXVI.

On eft , Tricca , fatis , quod eft gulofus , Et dici cupis , & cupis videri . Ad M Unicum . XXXVII.

Nice cognato junctum mihi fanguine nomen , Quique geris fludiis corda propinqua meis : Carmina cum facias Soli cedentia fratri Pectore non minor, es , fed pietate prior . Cum docto te poffet amare Thalia Catullo; Te post Nasonem blanda Elegia sequi.

Nec deerant Zephyri , fi te dare vela juvaret : Sed tu littus amas , hoc quoque fratris habes . Ad Phebum. XXXVIII.

OEdina tibi pelle contegenti Nudæ tempora , verticemque calvæ, Fellive tibi , Phobe , dixit ille , ... Qui dixit . caput efse calceatum .

Ad Claffoum . 'xxx1x. Endunt , carmina Gallus , & Lupercus . Sanos , Claffice , nune nega poeras . In Habentem varios mores . xi. Ifficilie, facilis, jucundue, acerbus es idem Nec tecum pessum vivere : nec sine te . In lautum Invitatorem. xl1. Oletos ; & aprum fi tanquam vilia ponis . B Et non effe putas hæe mea vota , volo: Di fortunatum fieri me eredis . & hæres Vis feribi , propter quinque luctina , vale . Lauta tamen cona eft , fateor lautiffima , fed cras Nil erit , inio hodie , protinus imo mitil. Quod feiat infelix damnates fpongia virge , Vel quicunque cants; junetaque telta viæ. Mullorum , leporumque , & fumints exitus hie cf. Sulfureufque color., carnificefque pedes, Non Albana mihi fit comiffatio tanti Nec Capitoline , Pontificumque dapes . Imputer ipfe Dous nectar mili , fiet zeotunt , Et Vaticani postida vappa endi-

Convivas alios comarum quere magifter, Quos capiant menfæ regna fuperba tue. Me meus ad subitas inviter amiens ofellas -Hac mihi , quam poffum reddere , coma placet . In Habentem amenas ades.

xirr. Aphnonas, platanos, & aerlas cyparifios, Et mon milis balnea folies habes, Es tibi centenis flat porticus alta columnis, Calcarafque tub fub nede lucet onyx: Pulverenmque filgan hippodromon ungula plaufit Et pereuntls aquis fluctus ubique fonat . Atria longa pateirt, fett nec conantibus ufquam . Nec fomno locus eft , quam bene mon habitas ! De Faballino. xitt.

Am fæpe noftrum decipi Fabullinum, quid-Miraris , Aule ? fempet bonns home the ER. EpiLIBER XII. - 227
Epitaphium Rufi, Ad Semproniam.
xity.

T Empora Pieria solitus redimitre corona, Nec minus attonitis vox celebrata reise. Hic situs etc., hic ille tuus, Semponta, Rusus Cojus & tipse tui dagrat amore cinis. Dulcis in Elyssia narraris salua campo, Et studet ad raptus Tyndaris ipsa tuos.

Et studet ad raptus Tyndaris ipsa tuos.
Tu melior, que, deserto raptore, redisti;
Illa virum voluit nec repetita segui.
Ridet, & Iliacos audit Menelaus amores.
Absolvit Phrygtum, vestra rapina Parim.

Ablolvit Phrygium, veftra rapina Parim. Accipient olim cum te loca leta piorum. Non erit in Srygia notior umbra domo. Non aliena videta, fed amar Proferpina, raptas; Ifle tibi dominam concillabit amor.

In Avarum . xlv.

Ummicum.tih fint, opefque tante .
Quanta civis habet, paterre rarus ;
Largiris nihil, incubafque gaze,
Ut magius draco, quem canunt poetes
Cuttodem Scythici fuifse Inci
Sed cauffa, ut memoras, de ipfe jastas,
Diræ filius est rapacitatis.
Ut quid tu fatuos, rudefque quæris
Illudas quibus , auferafque mentent
Huic femper virio parer fuifitifin Zolum. \*\* \*\*tv1.\*\*

Rine ruber, niger ore, brevis pede, lumine lefus, Rem magnam præslas, Zoile, si bonus es In Polycarmum. slylt

A Grotas uno decies, ant fapius anno, Nec tibi, fed nobis, hoc, Polycarme, nocet. Nam, quoties furgls, foteria pofets amicos. Sit pudor, agrota jam, Polycarme, femel.

Ad Sparfum. Xiviii.

C Ur sepe sicci parva rura Nomenti , Laremque villa fordidum peram quaris ?

228 VAL MART. Nec cogliandi , Sparfe , nec quiescendi In urbe iocus est pauperi . Negant vitam Ludimagiffri mane , nocte piftores Erariotum marculi die toto; Hine otiofus fordidam quatit menfam Neroniana nummularius maffa: Illine paludis malleator Hifpanæ Trizum mienti fufte verberat faxum . Nec turba ceffat entheata Bellonæ; Nec fasciato nanfragus loquax trunco A matre doctus, nec rogare Judaus Nec sulfurate lippus inflitor mercis . Numerare pigri damna qui potest somni , Dicet quot æra verberent manus urbis , Cum fecta Colcho luna vapulat rhombo , Tu, Sparfe; nescis ifta, nec potes foire, Petilianis delicatus in regnis, Cui plana fummos despicit donsus montes Et rus in Urbe eft, vinitorque Romanus : Nec in Falerno monte major autumnits Intraque limen latus effedo curfus; Et in profundo fomnis, & quies wollis Offensa linguis , net dies nih admiffus . Nos transeuntis rifus excitat turbæ, Et ad cubile est Roma : tædio fessis Dormire quoties libuit , imus ad Villam. Ad Alaudam.

Neillariolum tua te vocat uxor , & ipia Lefticariola eft: eftis, Alauda, pares. De Importunis baftatoribus .

Antum dat tibi Roma bafiorum Poft annos modo quindecim reverlo. Quantum nulla fuo nutrix alumno; Te vicinia tota, te pilosus Mircofo premit ofculo colonus , Hinc inftat tibi textor, inde fullo Hine futor modo pelle bafiata , Hine menti dominus pediculofi ,

229

Hine desioculusque, & inde lippue ;

Jam tanti tibi non suit redire .

Ad suum Navalem . 1.

Martis alumne dies, rofeamque lampada primu Magnaque fiderii vidinus ora Dei Si te rure coli ; viridefque pigebita da ras, Qui fueras Latia cultus in urbe mihi Da veniam, fervire meis quod nolo kalendis; Et, qua fum genitus, vivere lucevolo.

De Sabello . I resolo

Natali pallere suo ne calda Sabello
Desie, se ut liquidum potet Alanda merunci
Turbida solicito transmittere Crecuba sa co,
Asque inter mensas ire, redire sias.
Excipere hos, illos, se tota surgere cœna,
Marmora calcantenu frigidiora gelu.

Que ratio el ; hec sponte tua perserre, patique, Que, te si jubeat rex, dominusque, neges?

V Ersus, & breve, vividamque carmen hi te ne faciam times J, Ligarra. Et dignus cupis hoc metu videri. Sed frustra metuis, cupisque frustra in tautos Lybich fremunt leonès. Non sint papilionibus molesti. Queras, centeo, si fegi laboras, Nigri fornicis ebrium poetam. Qui carbone radi ; purique creta Scribit carmina ; que legam jocantes, Frons hèc stigmate non meo notanda est. Ad Saurapam.

Ntiqui rex niegne poli, mundique prioris, a Sub quo pigra quies, net labor ullos erace; Necregale ininir fulmen, nec fulmine digna, Scitta nec ad manes, fed fina dives humus. Latin ad hiec, facilique ven folemnia Paifel Gaudia; cum facris te decet effe tuis.

Tu reducem patria lexta, pater optime, bruma. Pacifici Latia reddis ab urbe Numæ. Cernis, ur Agionio fimilia tibi pigmpa macello Pendeat, & quantis luxurietur honois.

Quam non parez manus largan; munifinata menfæ? Que, Sararne, tibi peruumerentur opes? Utque hi his precium meritis, & gratia major,

Unque sit his presum meritis. & gratia major, Espaces, & friggi sit tua sacra costi.

Attu, sancte, tuo sic semper amere Decembri; Hos illi jubeas sepe yedire dies.

Ad Cordubam. 143

Nêta Corduba letior Venefro,
Hilbra nec minus absoluta cesta :
Abi que superas, oves Galeti,
Nullo murice, nec cruore mendax.
Sed tinctis gregibus colore vivo:
Dic vestro, rogo, si pudor Poeta;
Nec gratis recitet meos libellos:
Perrem', si faceret bonus Poeta;
Cui possen dare muguso honores
Grecus perdere non gotest, quod aufert.
Nil set decernis tatrore, audo;
Nil fecurius est malo poeta.

De Cinna . lvi.
Vincentem reliquos forma, & victure ministros.
Cinna cocuni fecit: Cinna gulofus homo est,
Ad Amazum. 1vii.

Bls quinquagennis domus est tibi millibus empta,
Vendere quam summa vel breviore cupis.
Arte sed emptorem vafra corrompis, Amene,
Et casa divitiis ambitiosa latet.
Gemmantes prions sulgent testudine lesti,

Et Murufiaci pondera rara citri. Argentumjatque auru non suspilet delphica portat : Stant servi, dominos quos precer esse meos. Deinde ducenta sonas, & ais, non esse minorito, Infructam vili vendis, Amoene, domum. LIBER XII. 231

M Ajæ Mercurium creastis Idues Octobres Maro consersavie Idues Idues sæpe colas, & has, & illas, Qui magni celebras Maronis Idus. Ad Chesses Ix.

M Atutine cliens, urbis milit caufa relicite
Atria, filapias, ambittofa colas.
Non fun ego cauffidicus, nec amaris testum aptines.
Sed piger, & fenior, Pieridumque comes.
Otia me, fomnufque juvani, que magna negavir.
Roma milit redeo fi vigilature & hie.

Ad Paullum. 1x.

S Ic tanquam tabulas, fcyphosque, Paulle, Omnes archecypos habes amicos.

De Apro. Ixi.

Intea ferret Apro vacure aum vermula nuper :
Et (upra togulam lufea federet anus vi
Atque olei fillam daret enterocelicus unidor;
Udorum tetricus cenfor; de afpen erat.
Frangendos calices, effundendumque Falernum
Clambat, biberet qui modo lotus equios.
A fene fed pofiquam patrus venese recenire.
Sobrius à thermis mefeit abire dominim.
O quantum diatheta valeure; de quinque comatif.
Tunc, cum pauper erat, non fittloss aper.

Ad Lygyum: luss.

Il non Lygde; miti negas roganti:

At quendem miti. Lygde, mit negabas.

Ad Pannicum. 1811.

Ugera mercatus prope builta Istentis figelita Et malè compade culmina fulta cale. Deferis urbanes, tus predita Pamine, lites, Parvaque fed trius pramia cera togo. Frumentum, mitium, prifamanose, fabrimqi folebis. Vendere pragnaticus: nunc emis agricola.

Ad Catullum. Ixty.

H. Eredem tibi me, Catulle, dicis:
Non credam nifi tegeto, Catulle.
Ad Flaccum. Ixv.

Um tibi Niliacus portet. crystalla cataplus,
Accipe de circo pocola Flaminio.
His magis audaces, an funt qui talia mittum
Munera J. fed gemmis utilis utils ineth.
Nullun follicitant haze, Flacce, toreumata furem,
Et numium calidis non viciantur aquis.
Onid quod fecuro porat convica ministro.

Et nimium calidis non viciantur aquis.
Quid! quod fecuro potat conviva minifro,
Et cafum tremulæ non timuere manus.
Hoc quoque non nihil eft, quod propinabis in iffis,
Frangendus fuer tf tibi, Flace, calix.

De Aggicola: lavi.

A Mphora vigelis, modius datur are quaterno.

Ebrius, & crudus nil habet agricola.

De Ethonte | lxvxx.

M Ultis dum precibus Jovem falutat, Stans fummos resupinuts usque in ungueis Ethon in Capitolio pepedir; Riferunt homines: sed aple divorming the comment of the second se

Ad Bickyniam. leviti.

N Il in te feripi, Bithynice, credete non vis
Et jurate juber, malo fatisfacere.
Ad Activitium. lexis.
Onavi tibi multa, qua rogafti;

Donavi tibi milita , quas iogati ; Non cestas tamen usque me rogare , Quisquis nil negat , Atticilla , percat . LIBER XII. 233

N E laudet dignos, laudat Gallistratus omnes. Cui malus est nemo, quis bonus effe potest? De Umbro. [xxx:

B Rumæ diebus, feriisque Saturni, Mittebat Umber aliculam mihi pauper: Nunc mittie alicam: satus est enim dives. De Menogene conipera. 18x11.

Ffugerein thermis, & circa balnea non est Menogenen: omni ut tret are velis Captabit tepidum dextra lavaque ut gonem

Imputer acceptas ut tibi fæpe pilas . Colliget , & referet laum de pulyere follem : Et si jam losus , jam soleatus erit .

Lintea fi fumas nive candidiora loquetur, Sint licer infantis fordidiora finu. Exiguos fecto comentem dente capillos a Dicer Achilleas dispositifie comas.

Fumosa feret ipse tropin de sace lagena, Frontis, & humorem colliget usque tias Omnia laudabit, mirabitut omnia, donec Perpessus dicas tadia mille, veni.

Ad Polysimum. Institution of Columnia, Polysimum of Columnia, Polysimum of tions violate capillos of Sed juvat hoc precibus me tribuiffe tuis.

Talis eras modo tonic Pelops, politifique hitebas Crinibus, ut torum sponfa videret cbur 4

Is Cotta folcas perdidiffe questus,
Dum negligentem ducit ad pedes vernam
Qui folus inopi præstat, & facit turbam';
Excogliavit homo fagax, & astusus.
Ne facere posset tales sæpius dæmnum:
Excalceaus ire cæpit ad cænam:
De Tongilitano, i Saxv.

Tongilianus habet nasum: scio, non nego: sed jam Nil-, præter nasum, Pongilianus habet.

#### VAL. MART. 234 Ad Charinum. 1xxvi.

Und lana caput alligas , Charine , Non aures tibi , fed dolent capilli . - De Marone - lxxvxx

Ro lene , fed clare votum Maro fecit amico , Cui gravis, & fervens hemitritoros erat . Si Stygias æger non iret miffus ad undas ,? Ut caderet magno victima grata Jovi . . . .

Corperunt certain inedici spondere salinem : Ne votum folvat , nunc Maro nota facit .

Ad Prifcum . 18891:1. Epe rogare foles, qualis fim , Prifce , futuras , Si fiam locuples , fimque repente pateus -Quemquam poffe patas mores narrare fururos ? Die mibi, fi fias tu leo qualis eris ?

La Tuccam . ISKIN. Cribebamusepos: copifti feribere; reff. Emula ne ftareut carmina noftra mis ... Transfulit ad tragicos se nostra Thalia, cothurnos,

Aprafti longum tu quoque fyrma tibi . Filallyra movi doctis exculta Camcenis;

Plettra rapis nobis, ambitione nova Audemus latyras : Luciline effe laborne ; Luda leves elegos: en quoque ludis idem .

Quid minus effe poteft ? epigrammata fingere copi; Hinc etiam petitur jam mea fama tibi. Eligi quid nolis; quis enim est pudor,omnia velle ?

Et, fi quid non vis, Tucca, relinque mihi . Ad Betine fluvium . IXXX.

Metis olivifera crinem redimite corona, Autea qui nitidis vellera tingis aquis : Quem Bromius , quem Pallas amat, cui rector aquarum . Albula navigerum per freta pandit iter ....

Ominibus lætis nostras Instantius oras Intret : & hic populis, ut prior , annus eat . Non ignorationus quod fit succedere Macro

Qui sua metitur pondera , ferre potest . M. VAL.

## AL AL AL AL AL AL

M. VAL. MARTIALIS

## EPIGRAMMATON

LIBER DECIMUSTERTIUS.

Cui nomen Inditum Xenia

Ad Lettorem .

E toga cordyllis, & pænula defit olivis,
Aut inopem metuat fordida blattefamen:
Perdite Niliacas, Muse, mes damna Papyros.
Postulat, ecce, novos ebria Bruma fales.
Non mea magnanimo depugnat tesseratalo.

Senio nec noftrum cum came quaffat ebur de Hac mihi charta nuces, hac est mihi carta fritillus; Alea nec damnum, nec facir ista luctum.

Ad Eunden.

Afutus sis usque licet, sis denique masus, Quantum molucrit forre rogatus. Malas ?
Et possis ipsum tu deridere Lattumm :
Non potes in nugardicere plurameas.
Plec ego quan dissi sequid-dentem dente juvabite.
Reglere è carne ognis cft, si saute esse, veris :
Ne perdas operam : qui se mirantur, in illos
Virus habe: ues hace novimus esse millo.
Nec tamen hoc nimium nihil est, si candidus aure;
Nec matteina si mili fronte venis :

Ad Eundem

Mnis in hoc gracili Xensorum turbalibello
Conflabit nummis quattur empra tibi
Quatuor eff nimium è potețit conflare diobuts
Et facier lucrum bibliopola Thrypun

He licet hospitibus pro munere difficha mit-

Si tibi tam ratus, quam mihi, nomunus erit. Addita per titulos fua nomina rebus habebis, Prætereas, figuid non facit ad flomachum.

Thur 1.

S Erus ut ætheria Germanicus imperet aula, Utque diu terris, da pia thura Jovi. Piper. 11.

Cerea que patulo lucet ficedula lumbo, Com tibi forte datur, fi fapis, adde piper.

Os alicam, mulium poterit tibi mittere dives. Si tibi nolucrit mittere dives., eme. Conchis faba. 19.

S I foumet rubra conchis tibi pallida testa , Lautorum comis fape negare potes .

Mbne plebejas. Clusinis piltibus ollas , Ut satur in vacuis dulcia musta bibas . Len , vi

A Ccipe Niliacam Pelusia munera, lentem : Vilior est alica, carior illa saba.-Similia ex-tritico vii.

Pistori toties chaist, & apra coco.

Hordeym. VIII.

M Ulie, quod non des tacituris, accipe, mulis Hac ego cauponi, non tibi, dona dedi.

Ercentum Libyci modios de messe coloni Sume, suburbanus ne modiatur ager. Beca. x.

T fapiant fatuæ fabrorum prandia betæ;
Oj quam fæpe petet vina, piperque cocus f

Latte-

Lacinca. x1.

C Laudere que conas lactuca solebat avorum.

Dic mihi, cur nostras inchoat illa dapes?

Ligna acupna. x11.

S I vicina tibi Nomento rura coluntut, Ad villam, moneo, ruftice, ligna feras-

H Ec tibi brumali gaudentia frigore rapa Quas damus, in Coalo Romulus effe folet.

Nitrata viridis braffica fiat aqual.

Porri sedivi. xv.

Fila Tarentini graviter redolentia peri Edisti quoties, oscula clausa date.

Mettit præcipuos memoralis Afteia porros; In niveo virides flipite cerne comas.

Os Amiternus ager fælicibus educat hortis: Nursuas poteris parcius este pilas. Asparagi. xviii

M Ollis in æquorea quæ crevit spina Ravenna:
Non erit incuscis gratior asparagis.

Uva duracina.

On habilis cyathis, de inntilis uva Lyzo, Sed non porante me tibi nectar ero.

Hia seni similis Bacco, quem Setia misie:

Ipsa merum secum portat, & ipsa salem.

Cy donia. xxx.

S I tibi Cecropio faturata Cydonia melle Ponentur, dicas hæc melimela, licet-Nuces pinen. xxxx

P Oma sumus Cybeles:procul hinc absiste, viator! Ne cadat in miserum nostga ruina caput.

Orba fumus, molles nimium durantia ventres:
Hæc alii potius, quam tibi, poma dabis.
Spathalion Caryotanum. xxxv.

Ec cibi que torta venerunt condita menta, Si majora forent Coctana, ficus eraut. Pruna, Damascena, xxvi.

P Runa peregrine carie rugola feneche Sume , fofent duri folvere nentris onus . Cafeus Lunenfit . xxv11.

Aleus Etruice fignatus imagine Lune, Præstabit pueris prandia mille tuis, Caseus Vestinus. xxviii.

S I fine carne voles jentacula sumere frugi : Hæc tibi Vestino de grege massa, venit ... Caseus Velabrensis . xxxx.

N On quemcumg; focum, necsumum cascus om-Sed Velabrentem qui bible, ille sapie. (nem; Casa Taclatlani.

Rebula nos gennitrommendat gratia duplex, Sive legi flamma, five domamur aqua.

F Ilia Picenæ venio Lucania porcæ:
Pultibus hinc nivels grata corona datur

Olive . XXXII.

Re, que Picenis venit subducta trapetis
Inchoat, atque eadem finit oliva dapes

Mala Citeca . XXXIII.

Aut hac Maffylli pomadraconis erant .

Coloftxum . KNRY.

S Urripuit paftor que nondum flantibus hoedis, De primo matram lacte, coloftra damus Hedi. xxxv.

BArbatum pecus, & viridi non utile Baccho Det poenas: nocuit jam tenet ille deo.

Andida, si croceos circumfluit unda vitellos,
Hesperius scombri temperat ova liquor.
Porcellus Lastens , xxxvii.

Afte mero pastum pigræ mihi matris alumnum Ponat = & Ætolo de sue dives edat . Apyrina, & tuberes . xxxviti

Non tibi de Libycis tuberes, & apyrina ramis,
De Nomentanis fed damus arboribus y

Idem sxxxx

L Etta suburbanis mittuntur apyrina ramis', Et vernæ tuberes: quid tibi cum Libycis d Sumen . xl.

E Se potes nudom sumen : se ubere largo Effluit, & vivo lacte papilla tumes Pulli gallinacei.

SI Libycæ nobis volucres, & Phasides effent, Acciperes: at nunc accipe cortis aves.

V Ilia maternis fueramus Perfica ramis : Nunc in adoptivis Perfica cara fumns . Panes Picentini . xlvr.

P Icentina Ceres niveo fic nellare crefcir, Ut levis accepta ipongia turget aqua.

A Rgendi atq; atrii facile eft, lenamque, togamq; Mittere: boletos mittere difficile eft. Ficedula. xlv.

Cum me ficus alare, cum pascar duscibus Uvis, Cur potius nomen non dedit uva mihi ?

Terre Tubera. xive.

R Umpimus altricem teneró que vertice terram Tubera, boletis poma fecunda fumus.

Turdorum corona. xlv11.

Exta tosis fortalle tibi, vel divite nardo,
At mihi de turdis fatta corona placet.

Anas. xly111.

Tota quidem ponatur anass fed pettore cancum,
Et cervice fapit: catera redde coco.
Turtur. xlix.

Dum pinguis mihi turtur erit : lactuca valebis, Et cocleas tibi habe : perdere nolo famem. Perma. 1.

C Erretana mihi fies, vel massa licebit De Menapis: lauti de petasone vorent. Petaso. II.

M Usteus est; propera, charos nec differ amicos; Nam minicum retulo sir petasone nihil.

N Iliacum ridebis olus, lanasque sequaces, Improba cum morsu sila, manuque trahes. Jecur anseris. litr.

A Dipice quam tumeat magno jecur aniere ma-Miratus dices; hoc, rogo, crevit ubi ? (jus

Tota mini dormitm hyems, & pinguior illo.
Tempore fun, quo me nil, nili fomnus, alit.
Cuniculus, lv.

G Audet in effoss habitare cuniculus antris, Monstravit tacitas hostibus ille vias.

Atagene . lvr.

Nter sapores fertur alitum primus
Jonicarum gustus atagenarum .

Gallina altills . lvrt.

Pascitur, & dulci facilis Gallina farina: Pascitur, & tenebris: ingeniosa gula est Perdix. Isrix

P Onitur Aufonife avis hæc rariffima menfis : Hanc in lautorum mandere fæpe foles

## LIBER XIII.

Columbe. 11x.

24I

E violes teneras præduro dente columbas, Tradita si Cnidiæ sunt tibi sacra deæ.

Albula decipitur calamis, & retibus ales:
Turget adhuc viridi cum rudis uva mero.

Catte. lxr.

P Annonicas nobis nunqua dedit Umbria Gattas: Mavult hac domino mittere dona Pudens .

M Iraris , quoties gemmantes explicat alas , Et potes hunc fævo tradere , dure , coco ?

Phanicopterus . | 1x111 .

At mihi pēna rubens nomen: sed lingua gusofis Nostra sapit : quid si garrula lingua soret ? Phasianus : lxiv.

A Rgiva prinum sum transportata carina, .

Ante mihi notum nil, nisi Phasis, erat.

Namidica. Ny.

A Niere Romano quamvis fatur Hannibal effett Ipfe suas nunquam barbarus edit aves.

H &c servavit avis Tarpeji templa Tonantis.

Miraris? nondum secerat illa Deus.

Grues. | 18718.

T Urbabis versus, necliitora tota volabit, Unam perdideris si Palamedis ayem. Rusticula laviti.

R Uffica sum perdix, quid refert, si sapor idem Carior est perdix: sic sapit illa magis.

Cyenus. lxxx.

D'Ulcia defecta modulatur carmina lingua, Cantator Cycnus funeris ipfe fui. Porphyriones. lxx.

N Omë habet magni volucris tam parva gigantis! Et nomen Prafini Porphyrionis habet.

L

S Pirat in advello, sed jam piger, æquore mullas Langnescit? vivum da mare, fortisserit. Murena bassi.

Uæ natat in Siculo grandis muræna profundo, Non valet exustam mergere fole cutem . Rhombus . lxx111.

Uamwis lata gerat patella rhombum: .

Rhombus latior est tamen patella .

Ostrea . laxiv.

E Bria Bajano veni modo concha Lucrine; Nobile nunc fitio luxuriofa garum. Squille. lxxv.

OEruleus nos Lyris amat, quem sylva Marica Protegit: hinc squille maxima turba sumus, Scares: lxxvt.

H [c fcarus , æquoreis qui venit obesus ab undis Visceribus bonus est : cætera vile sapit . Coracinus . lxxvii.

P Rinceps Niliaci taperis coracine macelli : Pelluze prior eff gloria nulla gule.

Echinar . IRRYETE

Ste licet digitos testudine pungat acuta,
Cortice deposito, mollis echinus erit.

Murices. laxex.

S Anguine de nostre tinstas, ingrete, lacernas Induis, & non est hoc fatis, esca sumus.

N Venetis fint lauta licet convivia terris; Principium cœnæ gobius effe. felet

Lupus. lxxxa.

Ancus Euganei Lupus excipit ota Timari,
Æquoreo dulces cum fale paftus aquas.

Anta . lxxxxx.

On omnis laudem, pretiumque aurata meretur Sed cui felus erit concha Lucrina cibus (

#### LIBER XIII. 243 Accipenfis. IxxxIII.

D Pallatinas accipensem mittite mensas:

Ambrofias ornent munera rara dapes . Lepus. lxxxiv.

I Nter aves turdus, si quid me judice certum est, Inter quadrupes gloria prima lepus. Aper . IXXXV.

Ui Diomedæis metuendus fetiger agris Atola cecidit cuspide: talis erat. Dame . Ixxxvi.

Ente timentur apri , defendunt cornua tauros. Imbelles damæ quid nifi præda fumus ? ONE . IXXXVII.

M Atutinarum non ultima præda ferarum Sævus Oryx, conflat quot mihi morte canum! Cervus . IXXXVIII.

T Icerat ille tuo domitus, Cypariffe, capiltro . H An magis ifte tuus, Sylvia, cervus erat? Laliflo . TXXXIX.

Um tener est onager solaque Lalisso matre Pascitur's hoc infans, sed breve nomen habet. Oleum Venafranum . xc.

r Oc tibi Campani fudavit, bacca Venafri Unguentum, quoties fumis, & istud olee . Dorcay. XCI:

Elicium parvo donabis dorcada nato Jactatis folet hanc mittere turba togts. Caprea . XCIT.

Endentem summa capram de rupe videbis Cafuram fperes ; decipit illa canes .

P Ulcher adelt onager; mitti venatio debet Dentis Erythrei : jam removete finus. Garum fcombrorum. xciv.

Xpirantis adhuc fcombri de fanguine primo Accipe fastofum munera cara, garum

Muria. xcv.

Ntipolitani (fateor) fum filia Thymni, '

Effem fi scombri, non tibi miffa forem.

Mel Atticum. xcvi.

Oc tibi Thesei popularix misst Hymetti
Pallados à sylvis nobile nestar apis.
Favi Siculi. xcvii.

Um dederis Siculos mediis de collibus Hyblæ, Cecropios dicastu licet effe favos · Passum · xeviii.

Nossia Minoæ gennit vindemia Cretæ
Hoc tibi, quod mulsum pauperis esse solet.

Picatum vinum. xcix.

H Æc de vitifera venisse picata Vienna Ne dubites: missi Romulus ipse missi. Albanum. c

H Oc de Cæsareis micis vindemia cellis Misit, Juleo quæ sibi monte placet. Surrentinum. ci.

D E Sinvessanis venerunt Massica prælis:
Condita quo quæris Consule? nullus jerat.
Sezinam. ct.11.

Jetinam. Ct. 1.

P Endula Pomptinos que speciat Setia campos,
Exigua vetulos mílit ab urbe cados.
Fundamam. Ctv.

HEc fundana tulit fælix autumnus Opimi: Expressit mustum Consul, & ipse bibit . Trifolinum . cv.

On sum de primo, fateor, trifolina Lyzos, Inter vina tamen septima vitis ero.

Ecuba Fundanis generosa coquutur Amyelis: Vitis & in media nata palude viret.

S. S. S.

## LIBER XIII. 245

P Otabis liquidum Signina motantia ventrem : Ne nimium fiftant, fit tibi parca fitis.

A Mphora Nestorea tibi Mamertina senesta.

Si detur, quodvis nomen habere potest.

Tarraconense . cix.

T Arraco Campano tantum ceffuta Lyzo, Hac genuit Tuscis amula vina cadis.

Nomentanum cx.

N Omentana meum tibi dat vindenia Bacchum : Si te Quintus amat, commodiora bibes. Spoletinum. CXI.

D E Spoletinis, quæ funt carlosa lagenis Malueris, quam si musta Falerna bibes. Pelignum. 6x11.

M Arfica Peligni mittunt turbata coloni:
Nontu, libertus fed bibat illa tuus.
Acetum. CXPPI.

A Mphora Niliaci non fit tibi vilis aceti >
Effet cum vinum , vilior illa fuit .

Massiltanum . cxtv.

Um tua centenos expingnet sportula cives.
Fumea Massiliæ ponere vina potes.
Caretanum, cxv.

Eretana Nepos ponat, Setina putabis.
Non ponit turbas, cum tribus illa bibit.

Tarentinum. CXVI.

N Obilis, & lanis, & foelix vitibus Anlon,
Det pretiofa tibi vellera, vina mihi.

"""
Unguentum. cavit.

Nguentu hæredi nunquam, nec vina relinquam Ille habeat nummos: hæc tibi tota dato . Corona rofea . cxvirt.

D'At festinatas, Cæsar, tibi bruma coronas, Quondam veris erant, nanc tua sasta rosa est.

M. VAL.



# M. VAL, MARTIALIS

# EPIGRAMMATON. LIBER DECIMUS QUARTUS.

Cui nomen inditum Apophoreta.

Ynthesibus du gaudet eques dominus q: Senatus, Dumque decent nostrum pilea sunpta Jovem: Nec timet ædilem moto spessare fritilo, Câm videat gatidos am propè verna lacus: Divitis alternas, & pauperis accipe sortes Premia conviva det sua quisque sino. Sunt apinæ, triceque, & si quid vilius issis ? Quis nescit? vel questam manisesta negat? Sed quid agam potius madidis, Saturne, diebus, Quos tibi pro celo filius ipse dedit? Vis scribim Thebas, Trojamque malasque Mycemast Lude, inquis, nuclous; perdere nolo nuces. Ad Lestorem.

Uo vis cumq; loco potes hunc finire libellum :
Verfibus explicitum estomue duobus opus .

Ad Eundem .

L Emmata, si quæris, cur fint adscripta,docebo, Ut si malueris, lemmata sola legas.

#### APOPHORETA.

Pugillares eitrei. 1.

S Eda nifi in tenues estemus ligna cabellas,
Essemus Lybict nobile dentis onus.
Quincuplices 11.

C Ede invencorum domini calet area sodis,
Quincuplici cera cum datur altus honor.

PM

LIBER XIV. 2

Pugillares eburnei. 111.

Anguida ne triftes obscurrent lumina ceræ,
Nigra tibi niveum littera pingat ebur.

Pugillares membranei. 1v.

Sfe putas ceras, licet hac membrana voc

E Sie putas ceras, licet hac membrana vocetur,
Delebis, quoties scripta novare voles.

Charte majores. v.

On fune munera, que putas, amice, Cum donat vacuas poeta chartas. Charta Epifielares, vs.

S Eu leviter noto, feu charo miffa fodali; Omues ista foler chara vocare suos.

Loculi Eburnei. val.

Os nisi de flava loculos implere moneta
Non decet: argentum vilia ligna ferant.

S I quid adhuc superest in nostri sece locelli, Munus esit; nihil est, ipse locellus erit.

Tali Eborei . xx.
Um steterit nollus vultu tibi talus eodem ,
Munera me dices magna dedisse tibi .
Tessera . x.

On sim talorum numero par tessera, dum sir Major, quam talis, alea sepe mihi.

Uæ scit copositos manus improba mittere talos; Si per me miste, nil nisi vota facit ... Tabula lusoria. XLI.

H Calentus his Geno numeratur teffera puncto; 
Calentus his gemino discolor hoste perit :

Nuces : XIII.

A Lea parva nuces, & non damnofa videntur : Sepe tamen pueris abstulit illa diem . Theca calamaria . xxv.

S Ortitus thecam calamis armate memento : Centera pos dedimus, tu leviora para.

L 4 'Cal-

#### VAL. MART. 248 Calculi. xv.

Nfidioforum fi ludis bella latronum , Gemmeus ifte tibi miles , & hofis erit. Graphiarium . XVI.

Æc tibi erunt armata luo graphiaria ferro , Si puero dones , non leve munus erit . Dentiscalpium: XVII.

Entiscum melius; sed si tibi frondea cuspis. Defuerit , dentes penna levare poteft . Aurifealpium . XVIII.

CI tibi morofa prurigine verminat auris, Arma damus tantis apta libidinibus . Acus Aurea . XIX.

Enuia ne madidi violent bombycina crines Figat acus fparfas, fullineatque comas. Petten ad calvam. XX.

Uid faciet nullos hic inventura capilles, Multifido buxus quæ tibi dente datur? Sapo. xxI.

Austica Teutonicos accendit spuma capillos, Captivis poteris cultior effe comis.

Mattiaca pila . XXII. CI muiare paras longavos cana capillos, Accipe Mattizeas (quo tibi calva ?) pilas . Umbella. xx111.

Ccipe , que nimios vincant umbracula foles : A Sit licet & ventus , te tua vela tegent . Gaufapa. XXIV.

N Pompejano tecum spectabo theatro : Nam ventus populo vela negare folet . Venabula. xxv.

Xcipient apros , expectabuntque leones : Intrabunt urfos , fit modo firma manus . Culter venatorius. xxv1.

CI dejesta geres longo venabula roftro: Hic brevis in grandem cominus ibit aprum .

LIBER XIV. 249

M Illitia decus hoe, & grati nomen honoris,
Arma tribunitium cingere digna latus.
Pugio. XXVIII.

Pugio, quem curvis fignat brevis orbita venis, Stridentem gelidis hune Salo tinxit aquis. Faix ex enfe. xxxx.

P Ax me certa ducis placidos curvavit in usus : Agricola nunc sum, militis antè sui . Securicula . XXX.

C Um herer triftis solvendis austio nummis .

Hac quadringentis millibus empta fuir .

Ferramenta tonsoria . xxxx.

T Ondendis hac arma tibi funt apta capillis, Unguibus hac longis: utilis illa genis.

Onstrictos pisi das mini libellos, Admittam tineas, trucesque blattas.

Fasces Calamorum. XXXIII.

DAt chartis habiles calamos Memphitica tellus ?
Texantur reliqua tecla palude tibi

Candela. XXXIV.

A Neillam tibi fors dedit lucernæ,
Tutas quæ vigil exigit tenebras.
Lucerna polymyxor. xxxv.
Lluftrem cum tora meis convivia flamnu

I Llustrem cum tota meis convivia flammis,
Totque geram myxas: una luceina vocor.
Cerens . xxxv.

H Ic tibi nocturnos præstabit cereus ignes:
Subducta est puero namque lucerna tuo.
Candelabrum Corinthium. . xxxvi.

Nomina candelæ nobis antiqua dederunt :
Non norat parcos unida lucerna patres.
Candelabrum ligneum.
XXXVIII.

E Se vides lignum: serves nisi lumina: set De candelabro magna lucerna tibi.

5 Pila

,

\_\_\_

#### VAL. MART. 250 Pila Paganica. XXXIX.

H Ec , que difficilis turget Paganica pluma . Folle ininus laxa eft , & minus arsta pila. Pila Trigonalis . xl.

I me mobilibus fcis expullare finiffris Sum tua : fi nefcie , ruftice , redde pilam .

Te procul juvenes, mitis mihi convenit atas : Felle decet pueros ludere , folle fenes. Harpasta . xiii.

Ac rapit Antei velox in pulvere Draucus. I Grandia qui vano colla labore facit. Halteres. xirit.

Uid percunt stulto fortes haltere lacerti ? Exercet melius vinea foffa viros .. Galericulum . xlav.

TE lutet immundum nitidos ceroma capillos. Hac poteris madidas condere pelle comas .

Strigiles . xlv. D Ergamus has mifit , curvo deftringere ferre : Non tam fæpe teret lintea fullo tibi .

Guttus Cornens .. Mivs. Eftavit modo fronte me juvencus , T Verum rhinocerota me putabis. Rinoceros . xivii.

TUper in Ausonia domini spedatus arena Hic eritille tibi , cui pila tautus erat. Crepitacillum .. xlv111.

S I quis plorator collo tibi vermila pendet; Hec quartar tenera garralla filtra manu. Flagellum . 'xlax.

Robeies nibil , hoc cudas licet ufque flagello: Si ribi purpureo do grege curris equis. Mirobalanum . h.

Ubd nec Virgilius ; nec carmine dixit Home-Hoc ex unguento conftat ; Se ex balano.

Aphronitrum . It.

R Ufficus es? nestis quid Graco nomine dicar; Spuma vocor nitri Gracus es? copo verpor.

Ratum munus erit, feiffo nec inutile ventri : Si clara Stephani balnea luce petes.

D Ux laterna vim claufis feror aurea flammis: Et tuta est gremio parva luceina meo.

Conea fi non fun numquid fum foscior aute me Vesicam, contra qui venit, esse putat è Fissula...

Q Uid me compactam ceris, & arundine tides? Quæ primum, fruda eft fiftula, talis erat. Tibia. ivi.

E Bria nos madidis rumpit tibicina buccis: 2
Sepe duas pariter, sepe monaulon habet.

Solea Lavare, duit.

D Esuerit, se torte puer, soleasque libebit Sumere, pro puero pes erit ipse tibi -Muscaria pavonina. Ivili.

Ambere que surpes prohibet tua pradia museas
Alitis esimie cauda superba suit
Copta Rhodia. lux.

P Eccantis famuli pugno ne percutedentes:
Clara Rhodos coptani, quem tibi mifit, edat.
Porcus. In.

Ste tibi faciet bona Saturnalia porcus .

Inter spumantes ilice pasus apros .

Mustarium babulum.

S Ordida fi flavo fueriteibi pulvere vestis, Colligat hunc tenui verbere cauda levis.

Ul venit borulus medio tibi tempore brums.

L 6 Pfita-

P Sittacus à vobis allorum nomine discam:

Hoc didici per me dicere, Cæsar ave:

Plca loquax certa dominum te voce faluto: Si me non videas, effe negabis avem.

A Reis eber medice narthecia cernis habere Munera, que cuperet Pastius esse sus.

Udite securi , sed tantum ludite , servi : Hac signata mihi quinque diebus erunt . Ferule . | Ixvii.

Nvise nimium pueris, grateque magistris, Clara Prometheo munere ligna sumus.

Dormiat, & tetrico cum cane, pera rogat.

I N pretio scopas testatur palma suifle , Sed pretium scopis nunc analesta dabunt-

D'Elendic manus mec feapulas, mordente mole-Pulice, vel fi quid pulice fordidius.

Manuale : 1xx1.

E toga barbatos faciat vel pænula libros;

Hæc abies chartis tempora longa dabit.

Leflus Pavoninus. lxxt.

Nunc Junonis avis, fed prius Argus erat . ... Ephippium . | xxxxx

Tragula fuccincti venator sume veredi; Nam solet à nudo tsurgere morbus equo-Scibadia. Ixxxv.

A Ccipe lunata scriptum testudine Sigma: Octo capit, veniat quisquis amicus erit. LIBER XIV.

Guftatorium . lxxv.

253

P Deciperis: pelagi mascula præda sumus:

Mensa citrea. Ixxvr.

A Geipe Gelices, Atlantica munera ; fylvas ; Aurea qui dederit dona', minora dabie.

On sum erispa quidem , nec sylvæ filia Maura Sed norum lautas , & mez ligua dapes Dentes eborei . [Navi)

Randia taurorum portant qui corpora, quaris.
An Libycas possint sustinuisse trabes?
Quincupedal. lxxxx.

P Unita notisiles, & acuta cuspide clausa,
Sape redemptoris prodere furta solet.

Pocula archetypa. 1888.

On oft ifta recens; nec noftri gloria celf; Primus in his Mentor dum facit illa; bibit. Calices. INEXX.

Nostra nec ardenti gemma feritur aqua.

Phiala aurea colata. lxxxix.

V Ilia futoris calices monumenta Varint Accipe: ted tha fire Longitor ille futes Lances chry fendese . Ixxxxv.

Randia ne viola parvo chryfendera mullo :
Ut minimum, libras debet habere duas .

Vafa Aresina : livavo

A Retina nimis ne spernas vasa, monenius : Lautus erat Tuscis Porfena ficilibus -Bascanda . lanver :

Arbara de pittis veni bascauda Britannis: Sed me jam mayult dicere Roma suam.

P4-

Boleraria . Axevert.
Um mihi boleti dederint ram gobile , nomen

Proteionis ( pudet hey! ) fervio colliculis .

Calices Surrengini : IXXXXX

A. Geipe non vili calices de pulvere natoss

A Ceipe non vil calices de pulvere natos:

Ged Surfenins leve toreuma rots.

Colum nivarjum. 20.

A Tenuare nives norupt & lintea neura:
Frigidior, colo non falit unda tuo.
Urceoli minificatorii. 2011.

Rigida uon defit, non deerit calda petenti;
Sed in morofa ludere parce fiti.
Uresus fistilis. Ketat.

H Ic tibi donatur panda reber precus ansa; Stoscus boc gelidam Fronto pesebas aquam.

Os Satyet Dos Bachus anas, nos chris rigris
Perfusos domini lambere dotta pedes.

Calices Sagaratini xcv.

O Uer non folicitus teneat , fervetque miniftet ,

Calices gemmati. xcvi.

G Enmatum Scithicis itt lucest ignibus aurum ,
Ampulla potoria , xcvi.

To convive bibas, in foliare fitis,

Chrystallina . 200111,

Rangere dam matnis, frangis cryftall na:peccae

Nima

LIBER. XIV.

275 Nimbus Kitreus . xcix.

B Jove qui veniet mifcenda ad pocula , largas A Fundet nimbus aquas : hic tibi vina dahit . Myrrhina.

SI calidum potas, ardenti myrrha falerno !. Patella Cumana, CI.

Anc tibi Cumano rubicundam pulvere testam; Municipem mifit cafta Sibylia fuam . Calices Vitrei. Cli.

Dipicis ingenium Nili : quibus addere plura Dum cupit , ah quoties perdidit auctor opus . Lagena nivaria . CALL.

Poletina bibis, vel Martis condita celliet; 1 Ouo tibi decoche nebile frigus aques

Aqua nivea. CIV. On potare nivem fed aquam potare rigentem. De nive , commenta est ingeniola fitis.

Idam .. Cv. Affilize fumos miscere nivalibus undis M Parce puer, constet ne tibi pluris aqua

Ligula argentea . CVI. Camvis me ligulam dicant, equite que parrefge Dicorah indoctio lingula grammaticis.

Cochleavia . Cyan-S Uni cochleis habilis . Led nec minus utilis ovis:
Numquid leis posius cur cochleare vocer ? Ampli. CVIII

Ne frequent, fed munc ratus nos donat antiens: Fælix, cui comes eft non alienus eques Datty liet beca ... CIX-

Epe gravis digirie elabitur annulus undis Tuta mea fiet , fed tua gemma fide . Toga. CX

Onianos teram dominos agentemque togacamo . Ille facit, magno qui dedie aftea patri.

1deur

S I matutinos facile est tibi rumpere somnos :
Attrita veniet sportula sepe toga .

Endromis . CXII.

P Anperis oft munus, sed non est pauperis usus:
Hanc tibi pro togula mittimus endromida.
Canusina susce. cx111.

H Ectibi turbato canufina simillima musto:

Manus erit, gaude: non cito fiet anus.

Bardocucullus. extv.

Ganusine rufe. cxv.

R Oma magis fuscis vestitur, Gallia rusis: Et placet hic puerls, militibusque color. Penula scortea. cxv1.

Ingrediare viam colo licet usque sereno, Ad subitas nusquam scortea desit aquas. Lacerne coccinee. cxv11.

SI Veneto, Prasinove faves, quid cuccina sumis? Ne sias ifta transsuga sorte, vide.

Si poffem, vota engelem militie lacernas :
Nunc tantum capiti munera mitto tuo.
Lacerne Besties - cxix.

Non est laus mihi mendax, net mutor aheno, Si placeant Tyrie, me mea tinxit ovis. Canatoria. exx.

N Ec fora funt nobis, nec funt vadimonia nota:

Hoc opus est pictis accubuisse toris.

Lond v CXXV.

T Empore brumali non multum levia profunt :...
Calfaciunt villi palia veftra mei ...
Lucerna alba ... exxt : ...

A Mphitheatrales nos commendamur ad usus.

GAR-

LIBER XIV. 257. Gangapa villofa, vel mantile.

Orbibus villosa tegunt tibi lintea citrum:
Orbibus in nostris circulus esse, potest.
Cuculli Liburnici. CXXXV.

Ungere vescilli nobis, ditulte, lacernas:

Indueras albas, exue Callaicas.

Udones Cilicii. cxxy.

On hos lana dedit, sed olentis barba mariti, Cynyphio poterit planta latere sinu. Synthesis. CXXXI.

D Um toga per quinas gaudet requiescere luces,
Hos poteris cultus sumere jure tuo.

Focale. CXXVII.

S I recitaturus dedero tibi forte libellum, Hoc focale tuas afferat auriculas. Tunica Patavina. CXXVIII.

V Ellera cum fumant Paravinæ multa trilices . Et pingues tunicas ferra fecare potes.

Fongia cxx1x.

Ec tibi, forte datur tergendis spongia mensis.

Utilis, expresso cum levis imbre tumet.

Penula gausapina. cxxx.

I Smith candor ineft, villorum gratis tanta est,
Ut me vel media sumere messe velis.

Cervical. cxxxx.

Tinge caput nardi folio, cervical olebit,
Perdidit unquentum cum coma,pluma tenet
Lodices, CANNII.

Udo stragula ne toro paterent, Junctæ nos tibi venimus sorores. Cubicularia Polymita. CXXXIII.

H Æc tibi Memphitis tellus dat munera:villa eft Pettine Niliaco jam Babylonis acus.

Onga fatis nunc fum: dulci fed pondere venter.
Si tumeat, fiam tunc tibi zona brevis.

Gau-

258 VAL. MART.

Gaufape quadratum : exexy!

Odices mittet dosh tibi terra Catulli:

Nos Helicaoniad e regione sumus.

Senitius in the company of the company

D Et tunicam dives : ego se pracingere possum, Essem si sociaples , manus nirumque darem -Lane Ameshyltine , cxxxvi ;

E Bria Sidonia cum fim de fanguine conche;
Non video y quare fobria lana vocer.

Lane albe. CXXXVIII.

V Elleribus primis Appulia, Parma fecundis Nobilis; Altinum tertia landat ovis. Lane Polentine ... CREXXXX.

On tantum pulto lugentes veilere lanas, Sed-folet, & calicestize dare terra suos:

Ana quidem triftis , sed consis apta ministris , Quales non primo de grege mensa vocat . Tomentum Lenconicum . exis

O Ppresse nimium vicina est fascia pluma?

Vellera Leuconicis accipe rasa sagis.

Tomentum Circense. cxl11.

Hac pro Leuconico firamina pauper emit.

Plama. cxl111.

Raudata sumeat facilis tibi culcita pluma,
Non venit ad duros pallida cura tores.

Difing. . calv.

S Plendide cum volitent Spartani pondera disci;

R Eddidit Eurydicen vati ; fed perdidit ipfe , Dum fibi non credit ; nec patienter amat .

- 13

Jean.

## LIBER XIV.

Idem . cx vii.

E Pompejano fæpe est ejecta theatro , D Quæ duxit fylvas, detinuitque feras. Plettra. cxlv111.

Ervida ne trito tibi pollice pufula furgat : Exorent docilem garrula plectra lyram Trochus . cxlix.

I Mucenda rota est: das nobis utile munus : Iste trochus pueris, at mihi cantus erit. Iden:

Arrulus in laxo cur annulus orbe vagatur? I Cedat ut argutis obvia turba trochis. Signum Victorie . cli.

Æc illi fine forte datur , cui nomina Rhenus 1 Vera dedit : decies adde Falerna puer . Sauroctones Corinthius. clit.

A D te reptanti, puer infidiose, lacerta Hvacin thus in tabula pillus . cliff.

Lectit ab inviso morientia lumina disco Ochalius , Phæbi culpa , dolorque puer . Cubicularia gaufapina . clav.

Tragula purpureis lucent villosa tapetis: Quid prodelt , fi te congelat acris hyems? Perfona Germanica. clv.

C Um figuli lusus rufi persona Batavi : Que tu derides, hac puer ora timet. Hercules Corint hins. clvi.

Lidit geminos infans, nec respicit angues : L Jam poterat teneras hydra timere manus . Hercules fictilis. clvLI.

S Um fragilis: fed, tu, moneo, ne sperne sigillum, Non pudet Alcidem nomen habere meum. Minerva argentea. clv111 Ic mihi, virgo ferox, cum fit tibi caffis, & hafta.

Quare non habeas sgida ? Cafar habet .

260 VAL. MART.

Sigillum Giberii fiftile. clrx.

Briushac fecit terris, puto, monstra Prometheus,

E Saturnalitio lust. & ipfe luto.

Homeri batrat homyomachia. clx.

Per frontem nugis solvete disce meis.

Homerus in membranis. clxt.

Lias, & priami regnis inimicus Ulysses,

Mullapstei pariter condita pelle latent.

A Cocipe facundi culicem, fludiose, Maronis, Ne, nugis positis, Arma, virumque canas.

Virgilius in membrans. ckvi i Tudiose propietation previs immensis capitemebrana Maronel

Ofam brevis immensii copie me brana Maro Ipfius vultus prima tabella gerit. Cicero in Membranis. class.

SI comes ista tibi fuerit membrana, putato Carpere te lougas cum Cicerone vias. Livias in membranis civo.

P Ellibus exiguis arctatur Livius ingens; Quem mea non totum bibliotheca capit. Salluftius. clave.

HI certe, ut perhibene dollorum corda virorum.
Primus Romana Grifpus in historia.
Ovidii Metamorphofis in membranis.

HE ctibi multiplici quæ structa est massa tabella Carmina Nasonis quinque, decemque gerit.

Sunt quidam, qui me dicunt non effe poetam :
Sed, qui me vendit, bibliopola putat.
Catullur. cluin.

Antum magna fuo debet Verona Catullo.
Quantum parva fuo Mantua Virgilio.
Calui de Aque frigide ufa.

H Ec tibi que fontes, & aquarum nomina dici

## LIBER XIV. 261

H Is tibi de mulis non est metuenda ruina;
Altius in terra penè sedere soles.
Carella Gallicena. clari.

D Elitias parvæ si vis andire catellæ, Narranti brevis est pagina tota mihi .

Narranti brevis est pagina tota mini .

Afturco . cixxi i . (gues,
Ic brevis, ad numerum rapidos qui colli git un-

Venit ab aurifert geneibus. After equis.

N On fibi , fed domino venatur vertagus acet ; Illestum leporem qui tibi dente feret . Tineinnabulum . clxxv.

R Edde pilam, sonat æs thermarū: ludere pergis?
An ne cúpis solus lotus abire domum?

Simius. clxxvi.

Allidus emissas eludere simius hastas, Si mihi canda forer, cercopithecus eram-Notarius. classvir.

Urrant verba licèt, manus est velocior illis ? Nondum lingua suum, dextra peregit opus. Contha. clxxv111.

Evis ab equorea cortex Mareotica conclus Fiat: inoffensa curret arundo via

On mendax fupor est, mec singitur arte dolosa Quisquis plus juto non sapte, ille sapte.

M Ollia Phryxoi fecuisti colla mariei : Hoc meruit , tunicam qui tibi sape dedit . Pumilio . clxxxx.

S I folus spectes hominis caput, Hectora credas: Si stantem videas, Astyanacia putes. Parma. clarres.

Æc, quæ fæpè folet vinci, quæ vincere rare, Parma tibi, fcutum pumilionis erit. 262 VAL MART. LIB. XIV.

Bruti puer, frue pufio. chexett.

Gioria tam parvi non est obscura sigilli, steins dominus Brutus erat pueri.

Accipiter. clemetre.

PRado stativolucrum, samulus nunc sucupis ide.
Decipit, & captas non sibi meret aves.

Opfonator · clxxxv.

Dic quotus es quanti cupias cœnate : nec unum
Addideris verbum ; cæna parata tibi eft .

Calami Aucupatorii. clauxvi.

Non tantum calamis, fed cantu fallitur ales:
Callida dum tacita crefcicarundo manu.

Cor Bubulum. clauxvii.

P Auper caussidicus nullos referentia nummos Carmina cum scribas, accipe cor, quod habes Cocus, clxxxv112.

N On fatis of ars fola coco, fervire 'palato:
Nama; cocus domini debet habere gulam,
Craticula cum veru. claxxix.

P Arva tibi curva craticula sudet ofella;
Spumeus in longa cuspide sumet aper.
Pistor dulciarius. cxc.

M Metter deles operent manus ifta figuras Exfrait; huic uni parca laborat apis.

Jentacula. exer.

S Urgite , jam vendit pueris fentacula piftor. Criftamque fonant undique lucis aves.

FINIS

150 4h 74

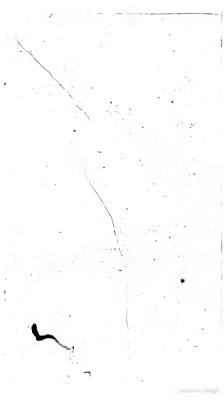



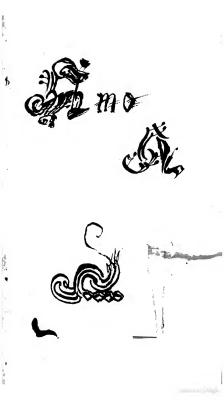





